

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



NO. 1348 OF R. M. DAWKINS' COLLECTION OF BOOKS OF USE TO THE HOLDER OF THE BYWATER AND SOTHEBY CHAIR OF BYZANTINE AND MODERN GREEK IN THE UNIVERSITY OF OXFORD Dawk. PC 1801. A9

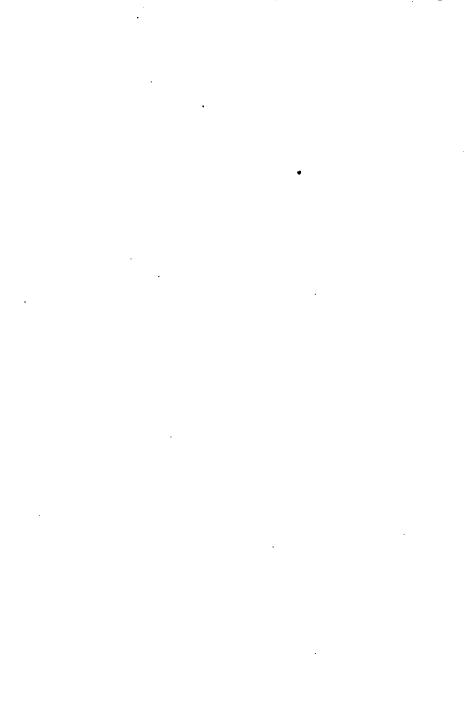



RM Dava

INTRODUZIONE

**ALLO STUDIO** 

DRL

# DIALETTO SICILIANO

•

DEL METODO STORICO-COMPARATIVO

PER

CORRADO AVOLIO



NOTO
UFF. TIP. DI FR. ZAMMIT
1882.





DEI

#### CANTI POPOLARI NOTIGIANI

Parlando del dialetto notigiano, promisi che, fornito d'opportuni studj, sarei tornato sull'argomento. Ora sciolgo la promessa. Se non che le larghe attinenze della mia parlata natia colle altre dell'isola m'hanno indotto ad occuparmi dell'intero dialetto sicilianc, studiandolo nella glottologia, nella morfologia e nella sintassi col metodo storico-comparativo. E prima di avventurarmi a metter fuori tutto il lavoro, pubblico la sola Introduzione: così dalla critica sapiente imparerò a correggere gli errori d'indirizzo ne' quali sarò potuto cadere.

Oso sperare che questo saggio di dialettologia venga accolto colla stessa indulgenza con la quale furono accolti i Canti popolari.

Noto, 15 Giugno 1882.

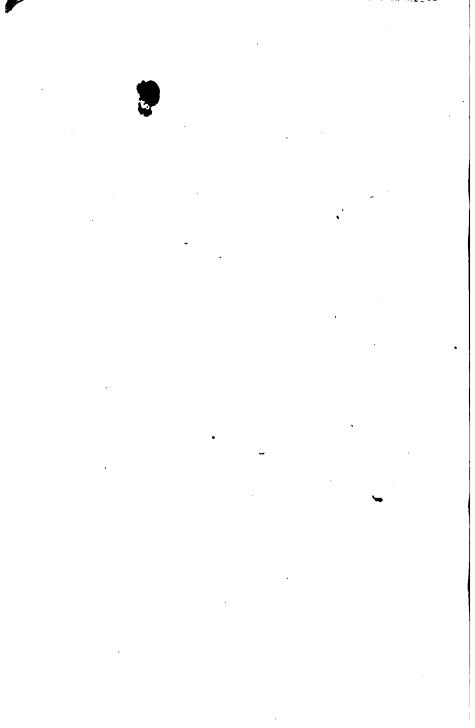



AR. Andriotta Rapi. ar. arabo. agg. aggettivo. bgr. basso greco-Ы. basso latino. Brach. Brachet (p. 52). Burguy (p. 52.). Burg. castigliano. cast. cat. catalano. CB. Costituzioni Benedettine (p. 7). of. o cfr. Confronta. Cronaca d'Antonio Merlino (p. 8). CM. DC. Du Cange (p. 52). Di-Giovanni (p. 8). Di-Giov. Disus. Disusato: Dz. Dezy (pg. 40). Dz. Eng. Dowy et Engelmann (p. 40). ; enn. ennese. fr. francese. GP. Girolamo Pugliese (p.8). Hélôt. (p. 41). Hl. it. italiano. LM. Lauda di Maria (L. Vigo). Meta omnium rerum (p. 8). MOR.

Nannucci (p. 52).

normanno.

Nann.

norm.

\*

p. pagina.

pp. pagine.

PBC. Processo del B. Corrado (p. 8).

prov. provenzale.

QP. Quaedam Profetia (p. 135).

Rs. Riscontra.

Sard. Sardo.

Sard. mer. Sardo meridionale. Sard. log. — logodurese.

Scob. Scobar. (p. 7).

Sch. Scheler (p. 52).

sic. siciliano.

sost. sostantive.

sost. loc. sostantivo locale. sost. verb. sostantivo verbale.

SP. Stefano Protonotaro (132).

ted. tedesco.

V. Vedi.

VBC. Vita del Beato Corrado (p. 8).

vcat. vecchio catalano.

vfr. vecchio francese.

vingl. vecchio inglese.

vit. vecchio italiano.

vsic. vecchio siciliano.

vted. vecchio tedesco.

v. intrans. verbo intransitivo

v. rift. verbo riflessivo.

v. trans. verbo transitivo.



#### CAPO I.

## Trascrizioni.

## \$ 1.

L siciliano è trascritto cogli stessi segni alfabetici dell'italiano. Ma non era così fino al secolo XVI e a molta parte del XVII. L'ortografia siciliana di quei tempi fu modellata sulla normanna e provenzale, e sulla catalana. Non si pensò mai all'ortografia toscana: non solo perchè i Siciliani si rassegnarono tardi alla prevalenza della lingua parlata sulle rive dell'Arno, ed essi, tolte poche eccezioni, fin quasi al secolo scorso scrissero ostinatamente in dialetto, quando non scrivevano in latino; ma perchè nell'alfabeto toscano non trovavano i segni

per Endere alcuni suoni speciali del loro idioma. Finchè in Sicilia governarono i re e i vicerè aragonesi, il dialetto conservò gelosamente la sua autonomia di scrittura: le leggi e gli atti d'ogni sorta si scrivevano in dialetto. In seguito, passata l'isola alla corona di Castiglia, essa venne riguardata da Carlo V e dai suoi discendenti come provincia italiana, nello stesso modo che venivano riguardate Napoli e Milano. La lingua ufficiale non fu più la siciliana: i vicari dei re di Spagna, tra' quali parecchi fortunatamente italiani, si servivano della lingua toscana (\*). Le accademie e il gusto che si prendeva sempre più alla fiorente letteratura della penisola, fecero il restc. Fu in quel tempo che si adottarono i segni dell'alfabeto toscano per trascrivere il siciliano. Ma quantunque coincidesse in gran parte dell'isola l'evoluzione fonetica di certi suoni peculiari al vecchio dialetto verso altri suoni comuni col toscano, come vedremo avanti, e quindi riuscisse per questi più comoda l'adozione delle corrispondenti figure alfabetiche toscane, pur tuttavia, per taluni altri suoni speciali, il disagio rimase e rimane

<sup>(\*)</sup> Rs. i Documenti annessi agli Istudj di St. Sic. del La-Lumia: vol. II.

ancora. Come fare, a mò d'esempio, per trascrivère con lettere toscane sciatu (flatus), se dagl'italiani il nesso sc dinanzi a vocali dentali si pronunzia come in sciame, scemo, scimia, e nella suddetta parola siciliana è una fricativa dello stesso genere, ma di suono più debole? Si adottò da alcuni il x, da altri il sc o il c. Ultimamente, in una radunanza di dotti cultori di lettere siciliane tenuta in Palermo, si stabilì di trascriverlo con c (ciatu); e, come si vede, per non uscire dall'alfabeto toscano, si girò attorno alla questione, senza risolverla.

Prima di entrare in materia, bisogna adunque intenderci sopra due punti importanti: 1.º con quali segni rappresentare i suoni speciali che tuttora rimangono al siciliano; 2.º indagare il valore fonetico dei segni adoperati dal vecchio dialetto.

Per il primo, a fine di evitare maggiore confusione, ci serviremo dello schema di trascrizioni proposto da un insigne glottologo che è anche il padre della glottologia italiana, e raccomandato ai dialettologi italiani. Ci passiamo dal riportare qui l'intero schema dell'Ascoli (Arch. Glott.; it. vol. I. Additam. elem.), per non parlare che dei soli suoni del siciliano.

I segni delle consonanti b, d, f, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z non differiscono dal suono che si dà loro in italiano.

é è il c palatino dell'italiano selce: carmu, cerru, cima, covu, cuffu si leggano ciarmu, cerru, cima, ciovu, ciuffu.

ki è il chi gutturale di chistu, ti curchi, chi, pirchi, da noi scritti: kistu, ti curki, ki, pirki (\*).

cki è il corrispondente doppio, ugualmente secco: tacki, tocki (tacchi, tocchi).

kj è il sucno gutturale schiacciato, proveniente dalle basi latine cli e pli a formola iniziale: kjanu, kjnu, kjovu si leggano chianu, chinu, chiovu.

ckj è il segno del doppio kj, ugualmente schiacciato: ockj, veckj, cuckja ecc.

Il g di ga, ge, gi, go, gu corrisponde alla sonora palatina g delle voci italiane giara, porge, giovane, giusto.

ghj è il segno della sonora gutturale dell'ital. ghianda.

gghj figura il suono doppio gutturale dell'it. tegghia: pagghja, figghj ecc.

<sup>(\*)</sup> Non ho voluto fare concessione alla consuetudine di scrivere *che, chi,* invece di *ke, ki,* per amor di chiarezza, e perchè il *k* era giá un elemento dell'alfabeto siciliano fin oltre al secolo XVI; esso quindi, per la trascrizione del siciliano, non solo rende esattamente la sorda gutturale esplosiva, ma ha anche per questo dialetto un valore storico.

dd è il dd di badda, marteddu, foddi ec.

š rappresenta il suono sibilante dell'ital. scemo; perciò šivula, preša, ćušu ec. si leggeranno scivula, presciu, ciusciu.

Ma oltre a questo suono, il siciliano ne possiede, come abbiamo detto, un altro affine, meno forte nel sibilo; il quale sta allo s, come una consonante scempia sta ad una doppia. Siccome è un è velato leggermente da un s, così andrebbe figurato be Per semplificare l'ortografia e per dare un segno analogo allo s, preferiamo rappresentarlo con c. Scriveremo perciò: èumi (flumen), seaèuni (occasione), radièa, (fr. raidis), èivu (cibum). Questi esempj dimostrano che il suono è viene: 1.º da fj; 2.º da un si si (si fra due vocali), fenomeno offerto pure dal vit. (bascio, cascio, camiscia, cuscire, rascione, e anche vicitare, vicitazione per visitare, visitazione); 3.º dal raddolcimento dello è, scambiandolo con un suono omorganico meno esplosivo: èima, paèi.

h e j sono i segni dei suoni gutturali fricativi, sordo e sonoro, di alcune parlate dell'Ennese: haia (cavea), humi e jumi (flumen).

ñ corrisponde all'it. gn di ragno.

Conserviamo il segno gl (1) in figliu, muglieri ec.

ż é il z delle voci ital. zero, orzo.

z è il z di zappa, giustizia.

Dobbiamo fare un avvertimento per il r. Questa consonante nel siciliano ha due suoni: uno dolce corrispondente al r toscano di rosa, caro; un altro forte, come di r doppio. Il r etimologico si pronunzia forte in principio di parola (rrosa), dolce nel mezzo (caru). Il r proveniente da alterazione fonetica, per affievolimento del d, o per riduzione dei gruppi gr, cr, dr, si pronunzia sempre dolce: renti (dente,) firili (fedele), ranni (grande), saramentu, saristia (sacramento, sacristia), rittu (dritto). Il r siciliano di rosa andrebbe trascritto rr (rrosa); noi lo trascriveremo r, e conserviamo il r di caru, renti, ranni ec. il quale corrisponde nel suono al r italiano.

Nulla diciamo per le vocali. La tonica é contrassegnata con un accento acuto. E non abbiamo tenuto in considerazione l' è Militellese di fegghiu ec. che partecipa dell'i e dell'e; nè l' ö Piazzese di ömi (homines) ec., il quale è un o tendente all'u. Il Roccella, nel suo Dizionario della Lingua parlata in Piazza Armerina, accenna pure ad un suono simile in femina, che egli trascrive parimente con ö (fömina). Un attento esame del Piazzese potrebbe forse scoprire in questo suono la così detta vocale indistinta, specie d'e volgente all'o, figurata dal Prof. Ascoli con g.

Per determinare la pronuncia delle lettere dell'alfabeto vecchio-siciliano, le indagini, com'è naturale, bisogna farle sui codici antichi. In fondo a questo opuscolo porgo sotto gli occhi del lettore tre componimenti poetici. Il primo del sec. XIII, edito già da Giammaria Barbieri (Dell'origine della Poesia rimata; Modena, 1700); è di Stefano Protonotaro, e appartiene al famoso ciclo lirico siciliano di cui ci son pervenute le traduzioni nel toscano di quei tempi. Il secondo, Quaedam profetia, fu pubblicato ed illustrato nell' Archivio storico siciliano (An. II, fasc. II.) da S. V. Bozzo, il quale con sana critica lo attribuisce al sec. XIV. Il terzo, con molta probabilità, appartiene alla fine del sec. XV; vede la luce per la prima volta e lo debbo all'opera di due egregi amici: al prof. A. D'Ancona che me ne annunziò l'esistenza nella Biblioteca Alessandrina di Roma, e al prof. M. Raeli che curò di mandarmene una copia. É una Vita del B. Corrado, scritta da ANDRIOTTA RAPI, nobili notixano.

Per dare un soddisfacente numero di citazioni a prova d'un fatto grafico, ho tratto spesso esempj dal *Vocabolario dello* Scobar (sec. XVI); e talvolta dalle Costituzioni benedettine (sec. XIV), pub-

blicate in Catania dal Can. Pasquale Castorina; dai brani di vsic. riportati dal prof. Di-Giovanni nei suoi due volumi di Filologia siciliana; e da due altre vite del B. Corrado: una del sec. XIV, adespota, da me pubblicata coi Canti popolari di Noto (sec. XIV); l'altra di Girolamo Pugliese, in cttava rima, del sec. XVI, stampata a Palermo il 1567 e ristampata il 1598 e il 1602. Mi sono avvalso pure d'un codice siciliano del 1515, riguardante il Processo per la Beatificazione del B. Corrado (Archivio della Cattedrale di Noto); della Cronaca di Antonio Merlino, dell'anno 1515 (Archivio Stor. Sic. an. VI, fasc. I-II); e della Meta omnium rerum, del 1513 (N. Effemeridi Siciliane, vol. VIII; pag. 76).

Il suono della gutturale sorda c, innanzi ad i, il vsic. dei secoli XIII e XIV lo trascrivea con ki: SP. ki; QP. 11, miskina, 21 ki, 32 fraski, 39 killu. Evidente errore di copista toscano è qualche esemplare di chi per ki nella poesia di Stefano Protonotaro.

Il doppio c è reso quasi sempre con ck: QP. 12 ricki, 42 isbrocki, imbrocki; rarissime volte con ki: 42 tocki. — Nei secoli XV e XVI si usò scrivere cki pel suono scempio e pel doppio: AR. cki, 91 misckinetti. 399 checki, 10 bracki ec. Lo Scobar si servì qua

e là della grafia anteriore: fiki, boski; ma il segno più comune da lui usato è cki. Negli ultimi tempi, sopprimendo l'i, si scrisse ck. Il Rapi ce ne dà esempj soltante e formola finale: 86 lok, 388 stank, talk ec. Lo Scobar non solo ci dà musck, jenck ec., ma anche, a formola iniziale, ckllu, e, a formola interna, sacktto, buckno, imbriackza ec. La i dovea ritenersi inerente al segno ck, e nessuna confusione dovea esserci colle altre vocali; difatti ca, che, co, cu si scrivevano come si scrivono oggi, eccetto qualche caso di cke (AR. 3) e di ka nel siciliano più antico.

Con ch il vsic. rappresentò un è aspirato e leggermente gutturale: QP. 8 Sichilia, 14 chitati, 24 vichinu, 36 dichi, 43 luchi; AR. 81 chilatu, 80 chelli, 102 audachi, 262 cachiaturi ec. Scob. chichiru, chella, ec. Questo ch continuava il suono di ce, ci latini: cella, cicer; i quali, com'è noto, suonavano presso i Romani kella kiker. Naturalissima l'evoluzione k-ch-è: kikeru, chicheru (sic. de' secoli xII, XIII ec.) e ciciru (sic. attuale). E siccome i dialetti passano da un suono all'altro omorganico per gradazioni e non per salti, e salto ardito sarebbe stato il passaggio dal k al c, così l'ammissione dell'intermediario ch (è aspirato) è indispensabile. Il siciliano attraversava appunto questa

fase fonetica, quando scrivea chella, chichiru (\*).

L'assenza del é, farà poca meraviglia, quando si penserà che al vsic. mancava pure il g, specie nei primi secoli della sua vita letteraria. Il g dinanzi ad e, i, si riscontra solo in quelle parole in cui esso è elemento etimologico: CB admagistrare; QP. 5 genti, o fuginu, 41 fugiri ec. L'evoluzione j-g, che anche adesso è poco proceduta, in quel tempo si può dire che non fosse per anco incominciata: QP. 2 jornu, 14 peju, 21 iuvini ec. Qual valore fonetico avessero ge e gi nel vsic. si puó vedere dalla strofa 3º della Quaedam Profetia nelle rime spii, brigi, ligi, rigi, le quali bisogna leggere: spii o spighi (spieghi), brighi (it. brighe), lighi, righi; e si può desumere dalle numerose forme attuali: ienti (Trapani), ammaistrari, fúinu, fúiri, lèiri ecc. dove il dileguo del g è spiegabile, a mio parere, ammettendo la fase gh: ghenti, fughere, ammaghistrare, lighere; come avviene per ga, go, gu: uma (gumma), liama (ligamen), fau (fagus), biottu (bigotto) ec. Il g

<sup>(&#</sup>x27;) Allo stesso espediente grafico ricorsero i Romani dell' età imperiale, quando ce ci pronunziavansi già con aspirazione: le iscrizioni di quel tempo ci offrono le forme chenturiones, schenicos, pache, Prischae, ecc. (Rs. Pezzi; Gramm. lat. p. 48-49).

gutturale, nella posizione ge, gi, sopravvive ancoranel notigiano, ma più rafforzato: ligghj, lèghhjri, magghistri (magister) ec.

Il gruppo grafico ch servì pure a segnare il suono successore delle basi latine cl, pl, tl, pj, ec: QP. 14 chajati, 35 chaya (plaga, piaga); AR. 132, 262 chamari (clamare), 81 chui (plus), 382 vecho (vetulum), sicha (sepia) ec. - In difetto di segno speciale, si scrissero col medesimo nesso chima (cima) e china (plena), charmari (fr. charmer) e chamari (clamare) ec. Vedremo al cap. III, § 4, che non potevano queste voci essere pronunziate nel vsic. ĉima e ĉina, ĉarmari e ĉamari, e molto meno kima e kina, kjarmari e kjamari. Però il ch di chima, charmari dovea rasentare il c, e il ch di china, chumari dovea inclinare al kj. Per ciò accade, sebben di rado, qualche incertezza nella trascrizione, specialmente nei sec. XV e XVI: AR. 4 ocki. 350 ochi, 3 che; Scob. che, aurick e aurichi, incumbari e inchumbari (impiombare), furtickellu e furtichellu (verticulum) ecc. MOR. marrochino e marrokino, bechino e bekino. E ne' Capitoli della terra di S. Michele del 1534 (oggi S. Miceli), pubblicati da R. Starrabba nell'Archivio Stor. Siciliano (an. IV, pag. 552-563): dechi e deci, chiantari e chantari, machaseno, jenchi

(giovenchi), chinco, chidissi, franchizi ec.; nella CM. cherchando e cachari (cacciare), darici e arsirochi, barchuni (barcone) e amuchari ec.

Lo s nel vsic. è figurato con x: QP. 3 nixunu, 12 cuxini, 14 dixisu; AR. 4 baxxi, 8 naxiu, 25 nixiu, 73 xotu, 119 xiu; Scob. xiloccu, xarriari (rixari) ecc.

E con x rappresentossi il suono č: QP. 3 raxuni; 37 exercitatu; AR. 17 baxau, 43 raxionando, 375 notixani; Scob. xaurari (fragrare), xumara, xuri ec.

Dinanzi ad a, o, u, lo z è trascritto con cz: QP. 20 arripeczari, 24-32 laczu, paczu, maczu, 44 aczoki ec. AR. 163 sencza, 384 faczamu; Scob. alligricza, forticza, czoi ec. Oppure con z: SP. dolzore; QP. 1 falza, 8 zo, 16 canzuni; AR. 197 figlozu, 43 palazo, 67 alligriza, 195 peza ec.

Dinanzi ad e, i, ora si trascrivea con cz: QP. 9 palaczi, 25 laczi, 37 poczi; AR. laydiczi; Scob. czicca, invicziari, insacziabili ec.; ed ora con z: QP. 7 pulzelli, 18 azzimaturi; AR. 286 plazi, 307 rezelo, 379 lanzi; CB. nictizia. Ma il segno di cui largamente si servi il vsic. per i suoni ze, zi, è il c (ce, ci), usato già nel basso latino dopo il sec. VII: SP. bellici; QP. cessi; AR. 38 graciusu, 74 stancia, 201 astucia, 406 serviciu 184 saciu, 47 penitencia, 48 potencia; Scob. lanceta, ciu, macceri, cicca, cittu, ociu, preciu, viciu, citella ec.

Nel sec. XVI il vsic. rappresentò con ti lo zi, specialmente nelle derivazioni in -itia; forse per seguire la tradizione latina della pronunzia attribuita allo ti nei tempi che tennero dietro all'età classica: Scob. declaratione, pacientia, notitia, avaritia, Gretia, Provintia; GP. costantia, fidutia, justitia, patientia, pretiusu ecc. Per simigliante latinismo ortografico, negli ultimi tempi del vsic., si scrisse punctu, sanctu ec. Nella Neta omnium rerum si nota un'altra trascrizione: cts per z nella parola vitelluctsi.

In quanto allo  $\dot{z}$  è invero malagevole determinare in quali voci lo pronunziasse il vecchio dialetto. Oggi si sente arritittari, cautaru, gatana, lataratu, spitiali, tarbatana, tavatta ec. e in certe località: fâutu, giustitia, offitiali, licentia, saterdotu, sirvitu, stútia, tristitia ec. Argomentando che queste voci venissero pronunziate nel vsic. come si fa nel nuovo, pare che generalmente il  $\dot{z}$  venisse trascritto con c dinanzi ad e, i: CB. officiali; AR. 89 sacerdotu, 201 astucia, justicia ec. Scob. tristicia ec.; e con z o con cz dinanzi ad a, o, u: QP. z affinu; Scob. z ambara, z arbatana, z bucz aruni, z gacz ara, z cicz ania, z caffinu, z cavatta, z caucaru, z pucz (polso), faucz ec.

Il suono gli dinanzi ad a, e, o, u, si scrisse gla,

gle, glo, glu: QP. 33 piglari, 39 assimiglari, 13 duglusa, 36 figlu; AR. 323 voglu, 84 Guglelmu, 324 mugleri, 378 migla, batagla, magla ec. Scob. glara, glomaru ec. Solo in sul tardi, e per imitazione dell'ertografia italiana, si scrisse glia, glie, glio, gliu: rs. AR. 18, 137, 138, 139, 321, 323 ec. e quasi tutte le scritture siciliane del sec. XVI.

Se, com'è naturale, la trascrizione di questo I si fece per analogia del ñ delle voci latine dignus, magna ec., la ortografia del vsic. è conseguente e parallela; stantechè si scrivea campagna, dignu ec. non campagnia, digniu. Del resto pare che neanche all'italiano fosse sconosciuta questa maniera ortografica; e anche tardi, in una lettera di Andrea Cesalpino del 1593 (N. Antologia; Ag. 1879, pag. 657) ci si imbatte in intaglare, intaglato.

Il n andava trascritto ngn: QP. 5 brongni, 29 screngnu, 3-50 singnuri; AR. 1 singnori, 28 dingnu, 33 tengno, 126 singnu, 164 vengnu; e gn: QP. 15 maccagnani, 22 vigni, 48 regnanti; AR. 14 bisognu, 42 signura, 104 significatu, 114 ogni ec.

Accanto a questa maniera, si riscontra, precisamente in quelle voci in cui si avrebbe pure ng o nc, la ortografia ni, nj, ny: QP. 19 caniaculuri, 20 iscaniu, 28 maniati, manyanu; AR. 184, 209 maniari,

188 manja, 70 e 265 injuriari ec. Scob. funia, graniu, araniu, tiniutu ec. CB. injuria.

#### CAPO II.

### Influenze esterne.

#### \$ 1.

Pria di cominciare a parlare degli agenti esterni che contribuirono e contribuiscono tuttora al rinnovamento lento e continuo di questo dialetto, mi corre l'obbligo di fare alcune dichiarazioni.

Per quanto siano deboli le mie forze e arduo l'argomento, dappoichè è noto come in fatto d'etimologia è facile scivelare nell'errore, tuttavia credo potere assicurare il lettore che, nell'attribuire le voci registrate in questi spogli ad influenze straniere, mi son fatto guidare dagli stessi criteri ai quali si sono informati i cultori di filologia romanza sulle norme del metodo storico comparativo. Ma io non oso presumere delle applicazioni che ne ho fatte: io non ignoro la estensione di questo ramo dello scibile umano, e conosco bene la limitata sfera dei miei studi e la debolezza del mio ingegno.

In quanto alle parole avventizie, a quelle cioè

venute dal di fuori del dominio romano, come le greche e le arabe, non si può nè si deve contar molto sulle loro fattezze esotiche, le quali talvolta, per le alterazioni fonetiche subite o per le formazioni analogiche, possono trarre facilmente in inganno; occorre piuttosto guardare all'originalità del radicale, alle irregolarità della derivazione e spesso alla singolarità della loro esistenza rispetto agli altri dialetti affini. Ma, pur non di meno, non è raro il caso di restare perplessi dinanzi a certe casi di somiglianza fortuita. La parola tabútu, per esempio, che vale cassa di legno nella quale si tumulano i morti, può trovare la sua etimologia nel gr. κιβωτό e nell'ar. tabuth; nel greco c'è il senso di cassa o arca di legno; nell'arabo quello di sarcofago di pietra. Per la forma, se cabaret e casco diventarono in siciliano tabarè e tascu, se il cambiamento dell' i protonico in a e dell' o tonico in u son fenomeni comuni, si vedrà che il greco kiboto non è poi molto Iontano dal sicil. tabutu. La storia non ci dà nessun anello intermediario che faccia preferire un'etimologia più che l'altra. Ma una più accurata indagine fonetica ci fa accorti che il xe, xi greci diedero, nel siciliano, έ (κεραμίδος, sic. ceramita; κιθάρα sic. citarra), e ci decide a favore dell'arabo.

Le maggiori occasioni di errare provengono dalla

parola venuta al siciliano dalle altre lingue romanze. Quando si dice: questo vocabolo è d'importazione normanna, o provenzale, o catalana ec., deve intendersi ch'esso non è di formazione organica, che non su formato, cioè, anticamente, sul latino, dalla bocca di questi isolani; ch'esso è, invece, di formazione meccanica, romano elaborato in laringe non siciliano e introdotto in questo dialetto con tutte le alterazioni che vi apportò la glottide d'un altro popolo. Or bene; molte di queste parole ro manze si riconoscono a prima vista, perchè intaccate da modificazioni speciali a certe favelle del dominio neolatino; così nessuno metterà in dubbio che ammuccare (imboscare), cavareddu (caper), cantru (cantor), carmu (carmen), cirnera (carnis) ec. siano importazione normanna: il provenzale, il catalano, il castigliano non mutarono il ca latino in ca. Ma (senza parlare di quelle parole che, pur introdotte, non si distinguono, perchè avrebbero subito un'alterazione consimile nel siciliano) ce ne ha non poche che portano impronte di alterazioni comuni a quei tre rami di lingua. Per modo d'esempio, i vocaboli ausari, crozza, forga, garzu, jazzu, luèri, parrinu, rarugnari, scuttari, trazzèra ec. vennero dal normanno (aiser, croce, forge, garts, jas, loyer, parrin, roogner, escoter, dreciere)? o dal provenzale (aisar,

crotz, garts, loguier, pairin, redhonhar)? o dal catalano (jass, desquitar, dressera)?

Ritenuto che il toscano, il romanesco, il napolitano e il siciliano alterarono pressocchè ugualmente, nei tratti principali, il latino, e tolsero dalla lingua madre un fondo lessicale quasi uguale, non ho esitato ad attribuire a provenienza straniera quelle voci che, allontanandosi dalle leggi fonetiche e morfologiche dei dialetti dell'Italia latina, mancano al toscano; fatta eccezione per qualcuna, esistente nel vecchio italiano per ragion d'influenza letteraria del provenzale e anche del francese.

Così, per portare pochi esempj, il latino collus, c collum, non avrebbe dato in questa regione cozzu; questa voce siciliana è indubbiamente il continuatore del normanno cols, che, in quella lingua a due casi, era il primo caso (collus), mentre col (collum) era il caso retto. — Le parole vadduni, vurpigghjuni ec. hanno il significato di piccola valle, piccola volpe. La uscita in – uni dovrebbe, invece, comunicare a questi sostantivi un senso accrescitivo, come avviene nel siciliano e, quasi generalmente, in tutto il romano. Ma quando noi vediamo che il vfr. avea una formazione simile per designare la giovinezza e la piccolezza, attaccando il suffisso direttamente al tema o intercalando un ill; e quando,

per di più, ci sono offerte dal vfr. forme come valon e gurpillon colla stessa accezione del siciliano, non puossi dubitare che vadduni e vurpigghiuni furono lasciati dai Normanni.- Non è del genio dei dialetti italici a substrato latino il mutamento dell' a tonico in e: gretu, ècula non posson essere i successori di gratus, aquila, ma dei francesi gret, aigle. Similmente, le derivazioni latine in -arius hanno nel siciliano due alterazioni: una in -ariu o -aru, l'altra in -eri. Di queste, l'autoctona è quella in -aro-ariu; quella in -eri è forestiera; è propria delle lingue a substrato celtico: usurèri, filannèra, cutiddèri, custurèri, grussèri, nivèra, purtèri, tilèri ed altrettali non registrate in questi spogli, sono voci importate. Accanto a queste, troviamo spesso le voci paesane: usurariu, filannara, grussali, cutiddaru, nivara, purtaru, tilaru. E quando il siciliano deve derivare un nome di mestiere nuovo, se non gli viene bello e fatto di fuori, preferisce la uscita in -aru, che è la più confacente al suo organismo: chiama gazusaru il fabbricante di gazosa e Mastru missaru il prete che dice la messa per mestiere. - Si troveranno notati pure sostantivi in -ettu, che han radicale latino e sono ascritti al francese o allo spagnuolo. Cinturetta, cimetta sono attribuite, per modo d'esempio, al vfr. (chainturette, cymette); noi non le riguardiamo come derivazioni siciliane di cintura e di cima; perchè in siciliano la genuina forma diminuitiva è in -ittu: vucitta, crucitta ec.; e per convincerci della esoticità dei nomi o aggettivi in -ettu, basterà pensare che essi non hanno valore diminuitivo: cinturetta, cimetta ec. non hanno il senso di piccola cintura o di piccola cima.

In pochissimi casi, per spiegare la forma siciliana, abbiamo creato una forma ipotetica e l'abbiamo contrassegnata con un asterisco. Così alle voci lañusu, poltrone, rasuni, conigliuolo, trumpèri, ingannatore, dopo il corrispondente vfr. lanier, rats, trompeur, abbiamo aggiunto lanious,\* ratson,\* trompier.\* Queste ultime non si trovano registrate nei lessici del vecchio francese; ciò non importa che non vi esistessero. Si sa che i testi, anche delle lingue più ricche in letteratura, sono ben lungi dal rappresentare i materiali delle lingue antiche; e qualcuna di queste lacune è colmata dalle parlate attuali. Niente di più probabile che si rinvengano in appresso. Del resto, chi non vede che queste tre voci han sembianze schiettamente francesi?

Oltre ai sopraddetti argomenti di teoria, fonetici o comparativi, ci serviremo delle prove di fatto, storiche o desunte dalla esistenza o mancanza della

parola nelle scritture siciliane. Queste prove, invero, valgono molto, per assicurarci che la parola venne dal normanno e non dal castigliano, e anche dal catalane e non dal castigliano. Esporrò in seguito le riflessioni che nascono, in ordine a cronologia delle parole, dalle indagini dei testi antichi; dappoichè si osserva che fino al sec. XIV è raro trovar voci catalane, e le voci castigliane affiorano dopo il sec. XVI, i verbi specialmente, pei quali occorre un'assimilazione più laboriosa.

Perchè le investigazioni dialettali riescano fruttuose, bisogna farle sopra il maggior numero di elementi dati dal tempo e dallo spazio. Non recherà quindi meraviglia se qualche vocabolo di cui ci serviamo in questo lavoro, è già antiquato e fuori d'uso, o affatto sconosciuto nelle principali città dell'isola. Un dialetto è alimentato da tutte le parlate che lo compongono, e pel glottologo una parlata è tanto importante quanto un'altra; se in Sicilia si parlasse dappertutto il palermitano, molti anelli mancherebbero alla catena dei fenomeni fonetici, morfologici e sintattici. Un'attenta osservazione ai sottodialetti di questa regione ci scoprirà fissati, in questo e in quello, i varj passaggi fatti dal siciliano fin quasi dall'epoca della sua formazione; accade, anzi, che una fase fonetica sparita già nell'intero dialetto, si trovi tuttora in bocca degli abitanti d'un villaggio fuor di mano; e così per molte parole, già cadute in gran parte dell'isola, avviene di vederle in onore in un angolo d'una zona dialettale (\*).

Nella significazione di ciascun vocabolo mi sono ingegnato di tradurre fedelmente quella che ho trovato nei lessici o quella che offre il senso dei codici dai quali ho tratto questi materiali. Generalmente l'accezione è continuata nel siciliano; nei pochissimi casi in cui c'è stata una deviazione, al lettore sarà facile legare il nuovo significato all'originario. Così alla voce skettu ho messo accanto il significato di celibe, come l'ha in siciliano, e indi quella di solo, sciolto, libero, esente, come l'ha nel vfr. prov. cat. e cast. Non costerà certamente alcunc sforzo per iscernere il breve passaggio che ha fatto questa parola da una significazione all'altra. Stujari in sic. vale asciugare con una spugna, con uno strofinaccio o con altro; nel vfr. (estoyer) e nel cast. (estruyer) importa spremere. Così i vocaboli gurana

<sup>(\*)</sup> Giova riscontrare in proposito i bei volumi di Tradizioni pop. Siciliane, e precisamente quelli della FIABE, raccolte in vari paesi dell'isola dall'infaticabile G. PITRÉ.

(ar. djeràna, rospo), brogna (vfr. broigne, mammella), sfritu (vfr. frait, spesa), šeccu (vfr. jeque, giumento), àréa (cat. atxa, candela) oggi han senso di rana, buccino, consumo, asino, culmo di sala.

Sbaglierebbe sicuramente colui che credesse rappresentato in questi spogli tutto il materiale straniero di cui è infarcito il Lessico siciliano. Qui non se ne dà che un saggio. Una ricca messe si avrebbe dalla sola investigazione dei sostantivi gentilizj; i quali, molte volte, sono la espressione di mestieri, o d'ingiurie fissatesi in cognomi: Burderi (vcat. border, villico), Carpinteri, Falcuneri, Lanteri (cat. llantier, lampionaro); Accardu (vfr. hagard), Buscarinu (vfr. boustarin), Birtòlu (cat. bretol), Marotta (cat. marota), Santucco (cat. santutxc), Cicotta (cat. xicota) ec. Ma questo è un argomento irto di difficoltà; non solo perchè bisognerebbe fare un difficile lavoro materiale di collezione, ma molto più perchè dei due elementi per le indagini etimologiche, la forma e il senso, questo, che è il più importante, è completamente sparito.

#### S 2.

Il dialetto sicilianc viene dal romano, ossia latino popolare, come tutti gli altri dialetti d'Italia, come il Francese, lo Spagnuolo e il Valacco. Questo fatto è di tale evidenza e talmente fuori d'ogni discussione, che io tralascerei di affermarlo, se non fosse per contrapporlo all'opinione di parecchi egregi miei conregionarj; i quali si sono sforzati a provare che il dialetto che si parla nell'isola, è quel prisco idioma fluito nella bocca dei Sicani e dei Siculi accanto al greco e, poscia, al latino.

Qual fosse il linguaggio di questi isolani prima della dominazione greca e romana, è invero ardua tesi, di cui la dimostrazione sarà impossibile senza il rinvenimento di iscrizioni; in questo modo si é saputo qualche cosa della lingua degli Etruschi, degli Umbri, degli Oschi ecc. Quel che sappiamo dalla testimonianza degli scrittori greci e romani si riduce a ben poco: generalmente convengono tutti che si parlasse l'ellanico, il punico e l'autoctono. Ma con quale dei dialetti italici avea parentela quest'autoctono? Non ci è stato tramandato un solo elemento lessicale, una sola notizia fonetica per agevolare questa ricerca. È indubitato però ch'esso dovea comprendere due lingue diverse, la sicana

e la sicula, corrispondenti ai due popoli che fino ai tempi delle guerre ateniesi figuravano distinti, giusta l'autorità di Tucidide e di altri cronisti. Le sedi occupate dai Siculi e dai Sicani ci sono state indicate concordemente da tutti gli storici: i Siculi possedevano la regione orientale, i Sicani la occidentale. Ultimamente, dopo i lavori di dotti nostrani e stranieri, del prof. Holm segnatamente, si è riuscito a determinare con più precisione la residenza dei Siculi, attribuendo ad essi il territorio che sta alle spalle di Catania e di Siracusa. Or questi due popoli, come tutti gli altri soggiogati dalla potenza romana, pigliarono dal vincitore i vocaboli e le forme grammaticali, più tardi anche la sintassi, ma non poterono adottarne interamente la fonica. Nessuno mette in dubbio la diversa azione che sulla pronunzia della parola romana esercitarono le lingue dei vinti; qui non si tratta di forme del pensiero, le quali possono cambiarsi con un semplice atto di volontà; ma di suoni che s' impongono per la stretta dipendenza ch' essi hanno cogli organi materiali della pronunzia; e questi organi non potevano essere assolutamente identici nel sicano e nel siculo.

Che la parola romana suonasse diversamente sulle labbra dei Sicani e dei Siculi, si desume dalla

differenza di pronunzia colla quale si rendono i riflessi dei suoni latini col l implicato dagli abitanti della regione sopra indicata e dal resto degl'isolani; speculum, vetulum, planum nel notigiano, che è il dialetto parlato dagli abitanti d'una piccola parte della provincia di Catania e dalla gran parte della provincia di Siracusa, son divenuti speccu, veccu, canu; negli altri dialetti siciliani fanno speckju, veckju, · kjanu. E siccome una risoluzione uguale a questa ultima ebbe lo stesso suono latino in bocca delle popolazioni romanze a substrato italico (toscano romanesco, napolitano ec.), così puossi argomentare che i Sicani erano un popolo etnicamente italico, e che i Siculi erano Celti; stantechè i popoli romanzi e substrato celtico presentano il fenomeno cl, tl, pl=c. Chi volesse applicare con rigore questi criterj ad un'investigazione etnica più particolare, ne indurrebbe che i Siculi erano specialmente Liguri, perchè è propria del ligure la varietà  $pl=\dot{c}$ . La storia antica viene in appoggio di quest'induzione; e basterebbe l'autorità di Filisto, vissuto tra' Siculi; il quale assicura che questi popoli erano Liguri (rs. Dionigi d'Alicarn. lib. I). Viene pure in appoggio la critica moderna, con Grotefend (Alt Italien, vol. IV) e con parecchi altri, i quali considerano i Siculi quale gallica o celtica progenie, girovaghi per l'italica penisola, e a poco a poco spingentisi al sud, finchè finalmente varcarono il faro e si stabilirono in Sicilia (Rs. I Liguri nelle terremare del ch. Brizio; N. Antolog. vol. XXIII, 608; an. 1880) (\*).

(\*) C. Nigra, insigne romanista quanto abile diplomatico, non solo riferisce alla ragione etnografica le diversità di certi suoni fra gl'Italiani del nord e quelli del sud, ma anche la tendenza che hanno i primi a fare ossitona la parossitona latina, mentre i meridionali conservano la terminazione originaria. E spinge questo principio fino a spiegare con esso le preferenze che dànno nel nord alle canzoni e nel sud allo strambotto o stornello. « Se anche difettasse ogni altro argomento, egli dice a pag. 11 (La poesia pop. ital. — Parigi, 1877), basterebbe questo solo per dimostrare la lunga coesistenza dei due substrati italico e celtico nella vecchia e gloriosa penisola ».

E più innanzi, a pag. 21. « La differenza profonda che distingue per questo rispetto le due poesie dell'Italia superiore e dell'inferiore, non è il risultato di circostanze speciali, accidentali ed esterne.È un fatto etnico ». L'acuta osservazione del Nigra e la logica e coraggiosa deduzione ch'egli ne cava, trova una conferma nell'assoluta mancanza dello stornello appo i Notigiani, e nell'abbondanza di questa forma poetica nel resto di Sicilia; e serve perciò a corroborare la mia opinione della celticità di questi discendenti dei Siculi. Chi dà un'occhiata alla Raccolta di Canti popolari di Noto, pubblicata due anni prima dell'importante lavoro del Nigra, non vi troverà un solo stornello o čuri, come in Sicilia si dice.

Da questo solo argomento della fonetica, e mancandoci gli elementi diretti d'investigazione, noi non osiamo dire: certamente i Sicani aveano favella italica e celtica i Siculi. Possiamo però dire di avere conghietturato con critica. E la nostra convinzione che la pronunzia dei suoni palatini sopraccennati, caratteristici dell'idioma celtico, abbia offerto tenace resistenza all'azione dissolvente del tempo e all'influenza dei dialetti vicini, viene comprovata del fatto che in Licata, in mezzo a popolazioni Sicane, troviamo veccu, speccu, canu. In una carta idiomografica dell'isola il notigiano verrebbe limitato ad occidente dal fiume di Terranova: oltre questo fiume si parla l'ennese, esteso dialetto comprendente le provincie di Girgenti e di Caltanissetta. Il licatese, a segnarlo collo stesso colore del notigiano, vi figurerebbe como un'isoletta, e il glottologo stenterebbe a rendersi conto di quest'anomalia. Dopo gli studi di Schubring, però, per la ricerca del posto di Phintia, si è costatato che gli abitanti di Gela, Greci mescolati a Siculi, verso il sec. IX, furono trapiantati a Licata, dov'era anticamente Phintia; e nella sede da loro lasciata surse di poi Terranova con popolazione ennese. Dieci secoli e la larga penetrazione del dialetto circostante non han potuto nel licatese modificare

quei suoni pei quali il dialetto della sua madre patria si distingue dagli altri dell'isola.

s 3.

### (ELEMENTO GRECO)

Interpretando alla lettera due passi di Diodoro Siculo (Lib. I, cap. III e lib. V, cap. VI), parrebbe che gli abitatori dell'isola avessero abbandonato del tutto il loro idioma e adottato quello dei Greci. Per quanta restrizione si possa fare alla generalità di quest'asserzione, in ispecie per l'interno e per l'occidente dove fino all'ultima guerra punica è innegabile il predominio dell'influenza cartaginese, purnondimeno nessuno penserà di mettere in dubbio la più o meno completa grecizzazione della Sicilia; e stando alla sola epigrafia, acquista credito maggiore la proposizione auterevole dello storico agirese. A mio avviso, però, sbaglierebbe chi volesse far risalire a quel tempo le poche parole greche del lessico siciliano. Come avvenne in Iberia e nelle Gallie cogli idiomi celtici, come nella colonia focese di Marsiglia, dove, a detta di Varrone si parlava il greco, il latino e il gallico, e gli abitatori venivano appellati triglotti, così in Sicilia il romano dovette cancellare i linguaggi che vi si

parlavano all'epoca della presa di Siracusa (an. 22 a. c.) La sostituzione del latino popolare vi si fece senza dubbio più facilmente e più rapidamente di quanto fosse accaduto nelle province summenzionate. La lunga durata della dominazione, dappoichè è noto che la Sicilia fu la prima provincia romana; la vicinanza per la quale quest'isola veniva riguardata come un orto suburbano dell'impero; le importanti colonie romane onde Augusto rinsanguò le spopolate città siciliane (Siracusa, Taormina, Catana, Termi-Selinuntina, Termi-Imerese, Panormo ec.); l'affinità delle razze, rammentata e riconosciuta pei Sicani dallo stesso Cicerone, sono argomenti esuberanti per affermare che la romanizzazione vi si fece di buon'ora e completa: da molti passi delle Verrine rileviamo, anzi, che vi si fece con entusiasmo. Nè vale il dire che in quei tempi la Sicilia era molto innanzi nelle lettere e nelle scienze; che in essa le arti erano adulte, quando in Roma vagivano tuttavia; che i Romani appresero dai Siciliani fin l'arte del cuoco, del barbiere e l'uso dei cosmetici. La superiorità dell'incivilimento non era tale da imporsi a un vincitore prepotente che dettava leggi nella sua lingua, e in una lingua pieghevole, armoniosa e piena di attrattive. Una prova a pesteriori dell'azione assorbente del romano sul greco di Sicilia l'abbiamo nel fatto che neppur una di tutte le parole greche di special conio siciliano è arrivata fino a noi, non nel moderno, nè nell'antico dialetto; e non son poche quelle che si riscontrano con tale indicazione in questo e in quell'autore antico: il solo Esichio ne registra circa ottanta.

Il Siciliano, oltre alle voci d'importazione greca le quali sono comuni alle altre lingue romanze o a qualcuna di esse, come p. e. burza, grasta, ziu, calma, colla. calari, macàri, mustazzu, mànganu, sarma ec., ne ha non poche che sono suo patrimonio esclusivo, o che divide colle più vicine province dell'Italia meridionale:

ammátula, avv. indarno (μάταν).

arrassari, v. att. urtare, scostare, allontanare (ράσσω).

aùmmiru, s. m. corbezzolo (χόμαρος).

bastàsi, s. m. facchino (βαστάζω).

calòma, s. f. fune (κάλως).

cámmaru, s. m. alimento da festa, carne (γάμος).

cataméno, s. m. rata mensile (καταμήνα).

catóju, s. m. stanza a terreno (κατωγεον).

ćaramita, s. f. tegola (χεραμίδος).

cuććia, s. f. legume, frumento bollito (bgr. xονκία).

cuddùra, s. f. ciambella (χολλύρα).

Cuñu (co-mio), s.m. casamento rurale (κώμη).

Diéri, giogo di monte (δειρή).

èrramu, agg. abbandonato (έρῆμος).

gàngamu, s. m. rete (γαγγαμον).

lippu, s. m. unto (λίπος).

lissa, s. f. rabbia, malinconia (λισσα).

lollu, agg. stupido (bgr. (λωλος).

ncuttu, avv. e agg. vicino (εγγύθί).

nícaru, nicu, agg. piccolo (μικρός).

ovu pápulu, uovo molle (απαλός).

paraspólu, s.m. seminato che fa il fattore per conto

proprio accanto a quello del padrone (παρασπορά). saccósima, s. f. corda di peli di capra o di altro (σακκόσειρα).

scattiòla, s. f. vsic. scati, fico salvatica (ισχάδο). spanu, agg. raro, mancante di peli (σπανός). strippa, agg. sterile (στερίφη). strùmmula, s. f. trottola (στροβος). timuña, s. f. bica (θεμωνιά). scaffa, s. f. conca (σκαφή). scaliari, v. att. raspare (σκαλεύω).

Oltre a questo fondo lessicale, che migliori ricerche potrebbero accrescere del doppio, troviamo nel siciliano un'azione organica, o, come si vuol dire, d'ordine grammaticale; ed è la derivazione

sima, ferita, cicatrice (σημα).

nominale in -otu, onde si tormano sostantivi gentili, aggiungendo questo suffisso al nome proprio di città e, principalmente, di borgo: Mini-otu, Giarre-otu, Lipar-otu, Scurdi-otu ec. abitante di Mineo, Giarre, Lipari, Scordia. Serve pure ad indicare l'abitante d'una qualsiasi località espressa dal primitivo: bati-ota, cunzari-otu, kjan-otu, massari-otu, tunnar-otu, vicari-otu ec. che stanno in batia, cunzaria, kjana, massaria, tunnara, vicaria. O anche per significare che la persona o la cosa spettano al primitivo: Jnnarotu, Frivarotu valgone nati in questi mesi o appartenenti a Gennaio, Febbraio.

Vi é pure un fenomeno di composizione verbale e nominale con la preposizione κατα: cata-cógghjri (sopraccogliere), cata-minárisi (muoversi contro), cata-motu (sopra-moto), cata-pezzu (sopra-pezzo).

Io non sono in grado di determinare se questo pò di greco venga dall'jonico o dal corintio parlati nelle colonie greche calcidesi e corintie di Siracusa, Catana, Nasso, Gela, Agrigento ec. o se ci sia stato lasciato dal dialetto comune, che era la lingua bizantina del medio evo. Faccio solo osservare ch'esso è patrimonio dell'intero dialetto siciliano. Tolte le due voci di denominazioni locali, le quali appartengono al notigiano, non una delle altre si trova particolarmente nelle province orien-

tali, dove, senza dubbio, la ellenizzazione fu intera e più antica; e noi vediamo che lo addensamento dei baroni catalani in Catania e nel Val di Noto diede un maggior numero di parcle catalane a queste regioni. Argomentando poi dal modo col quale furone sforzate dal romano, in tempo minore di dominazione, lingue più differmi e di popoli più lontani, e mettendo in conto il lungo dominio bizantino nell'isola, non ho esitanza a ritenere che i vocabeli greci del siciliano e la sopraccennata formazione grammaticale debbeno attribuirsi al greco medioevale. Solo, avuto riguardo alla tenacità dei sostantivi locali, si può fare un'eccezione per Dièri, Cugnu e per qualche altro simile.

Per avere un'idea dell'estensione del dominic bizantino nell'isola, rammenteremo ch'esso durò politicamente dall'anno 535 all'827, in cui la prima armata saracena sbarcò a Mazzara. Le città mu nite caddero più tardi. Ma in fatto di circoscrizione ecclesiastica, l'isola continuò a dipendere dal patriarca di Costantinopoli, dove i vescovi delle diocesi siciliane andavano a consacrarsi. Monsignor Giovanni Di-Giovanni afferma che, nel celebrare i divini ufficj, i preti siciliani si valsero del greco dall'VIII al IX secolo, come prima si erano serviti del latino; difatti negli scritti dei frati, e negli scarsi

cimeli di epigrafia rimastici di quel tempo, scomparisce il·latino, e vien su il greco. I Normanni rinvennero a Palermo un arcivescovo greco e preti greci a Troina, Siracusa ec. Tre favelle nei pubblici atti, e spesso unite insieme nell'atto medesimo: la latina, la greca, l'araba. In un diploma latino del 1104 si fa espressa menzione del clero greco e del clero latino; e distinguono cristiani greci da cristiani, Malaterra ed Amato; anzi quest'ultimo chiama i primi cattolici, ritenendosi, al rovescio di quel che s'intende oggi, settarj i cristiani romani. Ugone Falcando dice esplicitamente che i contadini di Sicilia erano ai suoi tempi tutti Greci o Saraceni: gl'indigeni di stirpe italica venivano censiti coi Saraceni. Nelle platee, ruoli di servi e vassalli, scritti fra l'undecimo e il dodicesimo secolo, tra i Mohamed, Alì, Abd-Allah, tra' nomi più comuni di casato di conio italico, figurano abbondantemente i Basili, Teodori, Nicola, Leo, Nomathetis ec. E tuttora tra' cognomi delle famiglie siciliane durano i Basili, Anastasi, Attanasi, Alessi, Crisafa, Crisafulli, Sofia, Politi, Leone, Patamia ec. (\*).

<sup>(\*)</sup> Rs. Pirri, Sic. Sacra, 619; Caruso, Bibl. Sic. 475; Amari, St. dei Musulm. in Sic. III, 205; La Lumia, Studj di St. Sic. I, 17.

# § 4.

#### (ELEMENTO ARABO)

Le voci lasciate dagli Arabi nel siciliano non son poche; ma non sono neanche quelle molte che han credute i vocabolaristi. Questi han dato etimologia arabica a voci di pretto conio latino o romanzo, poco raffigurabili a prima vista per l'alterazione dialettale e pel logoramento che le più usate subirono. Sono, p. e. attribuite al saraceno:

camiari, v. att. ardere, bruciare: sp. quemar (lat. cremare); - maramma, s.f. fabbrica, vsic. murami (bl. muramen); — gummara, s.f. camerope, palma nana (\*jubaria). Il frutto di questa pianta si chiama gummu (lat.juba) per la sua forma a nappa, così come gummu è detto pure in Sicilia il corimbo o altri frutti o fiori disposti a mazzocchio. Gummara è quindi tanto arabo, quanto ficara, prunara, pirara ec. forme schiettamente romane, esprimenti l'albero del fico, del pruno, del pero. Nè importa che il Dozy registri questa voce nel suo Supplemento a' dizionarj ARABI (vol. I. 212). Il suo stupendo lavoro è fatto con materiali tratti da scritti e diplomi della bassa arabicità; e il filologo che voglia avvalersene, deve procedere con critica. E come nel Lexicum del Ducange bisogna distinguere le voci latine corrotte e già romanizzate da quelle d'altri dominj che furono latinizzate, così nell'arabo moderno e dei bassi tempi deve adoperarsi lo stesso criterio. Dappoichè l'arabo ha assimilato voci persiane, turche, greche, latine, romaniche ec; e nessuno pensa, per esempio, a ritenere arabe le seguenti voci, registrate nel Dozy e in altri lessici arabi: echino, riccio (gr. exivos); ablaja, spiaggia (lat. plaga); mrina (lat. murena), badri (it. padre), burrasca, bestoni (it. bastoni nel giuoco delle carte), taberna, kukum (lat. cucuma) e moltissime altre che ometto per brevità.

Sono pure inesattamente attribuite all'arabo: abbacari e abbarcari, v. intr. calmare, alleviare (lat. placare); — azzizzari, v. trans. aggiustare; e rifl. aggiustarsi, abbellirsi (da addrizzare, per assimilazione); — cassata, specie di torta (caseata, da caseus); — j en cu s.m.(juvencus); — sum muzzari, v. trans. immergere; e rifl. tuffarsi (submersare); — catu, s. m. secchia (cadus); — arručari, vsic. arrusari, trans. annaffiare (da roscidus, secondo Diez, o da ros, oris, secondo Scheler), voce romanica che appartiene a quasi tutto il dominic neo-latino: it. arrosare, fr. arroser, prov. arrosar, vit. arrogiare, cast. rociar, cat. arruixar, sard. mer. arrusciai; — pircocu e pircopu, s. m. albicocca (lat. praecox, praecocus); in quanto a varcocu può esser venuto

dall'arabo; ma, coll'it. albicocca e le sp. albercoque, è la vece latina arabizzata, di ritorno nei deminj latini (rs. Dozy et Engel. pag. 67).

La mia scarsa conoscenza dell'arabo mi dà l'obbligo d'avvertire il lettore che un piu coscienzioso esame del siciliano potrà accrescere la messe da me fatta. Ma è facile accorgersi che l'azione dell'arabo su questo dialetto fu superficiale; si vede dalle tracce che lasciarono i Saraceni nel lessico dell'isola: sono sostantivi concreti, su' quali, delle volte, si fecero poi de' verbi. Con molta probabilità questi elementi arabi si sono sempre più assottigliati, per l'inevitabile getto che fa ogni lingua dei materiali inutili, delle veci, cioè, che esprimono cose fuori d'uso. Tuttavia, volendo anche raddoppiare questi elementi puramente lessicali, essi restano sempre al disotto dell'elemento arabo nello spagnuolo.

Noi non ci occuperemo delle voci arabe che appartengono al linguaggio, diremmo, universale; come almanacco, arsenale, darsena, divano, dogana, cifra, cotone, tara ec; e molto meno delle voci scientifiche, come alcali, alcool, algebra, chermes, alchermes, elisir ec. Registreremo solo i vocaboli che non han riscontro nella lingua nazionale italiana, i quali son venuti al siciliano direttamente dall'arabo. Quelli

che furono importati in Sicilia da' Catalani e da' Castigliani, li collocheremo nell'elemento spagnuolo. Riguardo a questa classificazione, rimane forse, per alcune voci, un pò di dubbio; perciocchè non furono alterate diversamente dagli Spagnuoli e dai Siciliani, e la loro presenza o mancanza nello Scobar o in altre scritture del vecchic-siciliano non è, in questo caso, un argomento storico decisivo.

Il maggior numero delle immissioni anteriori è rimasto nelle denominazioni locali. Molti feudi e non poche terre, eggi divenute grosse borgate e cittadine, conservano il nome saracenico. Similmente accadde in Normandia, dove sono osservabili le numerose voci locali dello scandinavo parlato dai Normanni, quantunque questi finissero per adottare la lingua romana parlata dai vinti della Neustria. I nostri sostantivi saracenici de' quali parliamo, sono per lo più nomi comuni della lingua araba diventati locali; e perciò si riscontrano in molte parti dell'isola: così Marza: ar. mersa, baja. - Máscali: ar. masker, campo. — Ganzaria, porcile: ar. ganzir, porco.— Cuba, fessa scavata per formare un deposito d'acqua: ar. cuba. — Albaccàra, torre, o anche stalla per buoj: ar.al-bakar (Dz. Eng pag. 61). Arcara o Lircara: ar. al-carâ, collina. - Ragalbuto: ar. rabal, casale, villaggic. - Gisira: ar. djezira, isola, pezzo di terra fra due fiumi, od oasi (Dz. I, 192). — Nfernu: ar. fern, molino. — Migghjazzu: ar. medjaz, passaggio, stretta. — Alcantara: ar. el quanthra, ponte. Numerose le forme composte: Gibil-russa, Gibil-manna, Gibill-ina, Mon-gibellu ec. monti o località montuose: ar. djebil. — Dain-issinni, Dain-ammari, Donna-lucata, Donna-fucata, e Jani-cattini o Cani-cattini, Janni-Mauro, Cani-caruo, ec. ar. ain, fontana (\*). — Calatabianu, Calata-bellotta, Calta-nissetta, Calta-girone, Calta-vuturu ec: ar. Kaliha, castello, rocca.

Notiamo pure le voci gaddufu, gattufu (piccolo gallo o cappone, piccolo gatto), le quali sono formazioni analogiche sui diminuitivi arabi: *khrerouf*, agnellino, *khallouf*, porcellino.

Oltre alla preziosa opera del Dozy, Supplement aux Dictionnaires Arabes, specie di Ducange arabico, dove figurano tanto spesso e onorevolmente l'insigne orientalista nostro M. Amari e il ch. prof. Cusa; oltre al Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe di W. H. Engelmann, con copiese e im-

<sup>(\*)</sup> Il c o g, l'j e il d si prefiggono spesso per dare maggior consistenza al suono vocale iniziale. Così gdsinu, gdutu, gurna (asino, àutu, urna), jdcula, jarma (aquila, arma), diddu, dogni (iddu, ogni).

portanti aggiunte dello stesso Dozy, mi son valso del Dictionnaire Arabe-Française di L. et H. HELOT. Chi riflette alla stabilità della pronunzia degli arabi, stabilità notata da Renan (Hist. gén. des Langues sémitiques; Lib. V, cap. 1), vedrà che anche uno studio dell'arabo moderno può riuscire fruttuoso per le ricerche di cui ci occupiamo. Per la stessa ragione ho tratto profitto dal dialetto arabo che si parla in Malta, consultando i Dizionarj Maltese—italiano — inglese di S. Vella, Livorno 1843; e di G. B. Falzon, Malta, 1845 (\*).

babbúću, e babalući, specie di piccola lumaca: ar. babusć e babaluci (Dz. I, 50).

**báitu,** s.m. bottega ove si fanne molti e grandi affari, traffico: ar. báit (Dz. I, 131).

baláta, s. f. lastra di pietra: ar. blath (HI; Dz. I, 250). biddáca, s. f. cesso, fogna, chiavica: ar. bellaha: sp. albellon (Dz. Eng. 65).

bunáca, s. f. pozza d'acqua, dove si fan macerare il canape e il lino: ar. menaca. M. Amari, in una

<sup>(\*)</sup> Per esigenze tipografiche non posso dare le voci arabe in caratteri arabici; e nel trascriverle in caratteri latini ho adottato la trascrizione francese, adottata pure dal Calligaris nel *Nuovo Erpenio* (Corso teorico-pratico di lingua araba, 2.ª ediz.).

lista di parole estratte da carte arabo-siciliane, cita menaca, da un codice del 1182 (Monastero dei Benedettini di Morreale). Nella traduzione latina contemporanea si legge: Menaca, scilicet ubi mollificatur linum (Rs. la voce naca in questo spoglio).

burnía, s. f. vasc grande, verniciato; vsic. burnia, vurnia, burniola: ar. barniya; sp. albornia (ar. al-barniya; Dz. Engel. 73).

buzzu, agg. immaturo: ar. muζζ (Dz. II, 586).

cália, s. f. ceci fritti, ar. quela (Hl.), queli (Dz. II, 401). friggere; malt. calia.

cannáca, vsic. hannaca, s. f. collana di perle o d'oro: ar. khannaca (Dz. I, 409).

cánnata, s. f. il rantolo de' moribondi: ar. khan-naq (Dz. I, 410).

catúsu, s. m. condotto d'acqua: ar. kadús (HI; Dz. II, 314); sp. alcaduz, pg. alcatruz (Dz. Engel. 78).

čacca, s. f. spacco, fessura: ar. cheqqueq (Hl.) e chaqqa (Dz. I, 773); malt. xak.

čafalata, s.f. colpo sonoro sulla faccia: ar. sgi-flatha, colpo nell'acqua (Dz. I, 200). Il lat. co-laphus avrebbe dato kjafalata.

coffa, s.f. sporta: ar. coffa; sp. alcofa (ar.al-coffa; Dz. Eng. 92).

cúscusu, s.m. specie di pasta; ar. kouskousu (Hl;

Dz. II, 468); sp. alcuzcuzu (ar. al-cuscusu; Dz. Eng. 96).

dammúsu, s.m. volta, casa a volta: ar. damús e dammús (Dz. I, 400). Si potrebbe anche riportare al bl. domusio (lat. domus); ma il significato attribuito al sic. dammusu, se è vicino o simile alla voce latina, è perfettamente uguale all'araba.

dica, s. f. noja, fastidic, pensiero, cura: ar. diq (Dz. II, 17); malt. dika. Deriv. addicárisi, addicazioni.

ddisa, s. f. ampelodesmo; vsic. disi: ar. disa o dis; sp. aldiza, specie di giunco (ar. a d-disa; Dz. Eng. 97).

duccára, fico maschio, selvatica: ar. dukkar (Dz. I, 487).

fara, s.f. calore, aria infocata: ar. bharara, fadha (Hl; Dz. I, 263). Deriv. affarari, v.a. bruciacchiare. fatta, s. f. callaja, valico fatto dalla selvaggina fra le siepi: ar. fatha (Dz. II, 238).

garrúsu, arrúsu, jarrúsu, agg. Si dice di giovane effeminato, zánzero; vsic. carrhusu e harrusu (cinedo): ar. haròs, fidanzata, sposa; sp. alaroza (ar. al-harosa; Dz. Eng. 59).

gasìra, s. f. natta: ar. hhassira (Hl.), hasira (Dz. I, 295).

gażżára, s. f. vsic. gaczara, armadio: ar. khrezana.

gébbia, s. f. cisterna: ar. djeb (Hl); sp. algebe.
gurana, s. f. rospo, rana: ar. djerana (Hl; Dz.
I. 189).

láfia, s. f. Le carezze che fanno i deboli a' più forti, lo scodinzolare de' cani, le parole dolci che si adoperano verso la persona di cui si ha bisogno, tutto questo si esprime in sic. dicendo: fari lafia, millafi o billafi a quarcunu. In ar. al-afiya é l'atto di chiedere la vita al nemico; nello sp. pedir alafia vale domandar perdono, misericordia (Dz. Eng. 58).

lemmu, s. m. catinc grande: ar. melemm, ricettacolo, vaso; malt. lembi (Dz. II, 550).

libánu, s.m. cappio, corda: ar. liban (Dz. II, 515).

macalúcu, s. m. ornitogalo, latte di gallina: ar. makhaluq, pastoso, delicato (Dz. I, 399).

maccu, s. m. specie di minestra, ar. makla (Hl.); makh è radicale che importa mescolanza di legumi e riso, o paste ec. Rs. Dz. I, 394. L'it. macco ha molto probabilmente la stessa crigine.

máddiu e maddu, batuffolo: ar. m a d d a (Dz.II,574).

mafia. spacconeria, mafiúsu, spaccone: ar. mabias (Dz. II, 622). Avevo pensato anche al' lat. vafer vaferosus, astuto; ma il vocabolo sic. ha un significato perfettamente uguale all'arabo.

margu, terreno acquitrinoso: ar. marg' e mardja, pantano (Dz. II, 578); voce che gli arabi presero dal persiano. Il vfr. ha marage (Roq.), il ted. marsch, lo ingl. marsh, con senso uguale o simile. Ma io mi son deciso ad attribuire il sic margu all'arabo, perchè in questa lingua e nel vsic. margu ha pure il significato di campo, prato: rs. il Traina, lo Scobar e il diploma sic. del 1094 riportato dal Vigo (pag. 23): dividit per medium lo Margio quod pantanum vel terra silvestris latine nuncupatur. Sp. almarcha, pg. almarge: ar. al-margi (Dz. Engel. p. 157).

mataccu, s. m. mazzeranga, pillone: ar. mathraqua (Hl.), middaqqa (Dz. I, 451); cast. bataco.

mázzara, s. f. grosso peso di pietra o di altro, per premere: ar.  $m\hat{a}ssra$  (HI).

minéarru, s. m. trave del mulino o d'un apparecchio idraulico, alla quale s'attacca la bestia che lo fa girare: ar. megiarra (Dz. I, 180); port. almanjarra: ar. al mangiarr (Dz. Eng. 156).

. murábitu, agg. astemio, che si priva del vino: ar. murabit (Dz. I. 502).

musa, s. f. banano: ar. mouza (HI).

mušaru (a), a mucchio, disordinatamente: ar. musgiara, luogo pietroso (Dz. I, 353).

mústica, s. f. brocca per attingere acqua: ar. mustiqi (Dz. I. 665 e II, 177).

naca, s. f. culla: ar. cunac, il luogo dove si dorme, viaggiando (Dz.II, 414 e 428). Naca d'acqua, conca d'acqua; sp. nocque, luogo dove i conciatori immollano i cuoj (ar. noque'a; Dz. Eng, 325). V. bunaca. Deriv. annacari e ncannacari, v.a. cullare.

nánfara, s. f. voce nasina, corizza: ar. khanfara (Dz. I. 409).

nikéa, nikeja e nikía, s. f. dispetto: ar. nikeja noja, dispiacere, inquietudine: malt. nikeja, dispetto. Questo vocabolo è stato dal Diez (I,80) riferito al greco νειχεω, risso, contendo, letigo. Com'è facile vedere, il greco rende un'altra idea. Deriv. nikiarisi, indispettirsi:

piddèmi, s. f. sciallo di cotone o di lino, del quale si coprono le donne del popolo: ar. beden; sp. bedem.

ráisi, s. m. capitano, capo di ciurma di tonnara: ar. rais (Hl).

saja, s. f. vsic. saya, canale d'irrigazione: ar. sa-quia (HI; Dz. I, 665).

satru, s.m. vsic. satyrella, timo selvatico: ar. zäter.

šara, s. f. lava: ar. hasgiar (Dz. I. 251, 253).

šebba e šerba, vsic. xeba, cenere di soda: ar. scebba (Dz. I, 718); sp. axebe (Dz. Eng. 269).

**šorta di ficu**, collana di fichi secchi, la quale si fa, passando un laccio nel mezzo di ciascun fico: ar. sciorca, collana. Nell'arabo classico asciaraca, significa laccio; indi designò una collana o un braccialetto fatto con monete bucate nel mezzo e legate da un laccio; in sp. achorca e aixocca valgono braccialetto (Dz. Engel. 220).

sékila, s.f. bietola: vsic. secla ar. silca o selca. Teofrasto dice che la varietà bianca della Beta vulgaris si chiama siciliana (σικελός), Beta cycla, Beta maritima, Lin. (Dz. I, 675); sp. acelga (ar. as-selca; Dz. et Eng. 33).

sénia, s. f. ruota idraulica, vsic. zenia (Scob.): ar. senia (Dz. I, 695); cat. cinia, vsp. cenia, msp. aceña, pg. azenia (ar. as-senya, Dz. Eng. 33).

sirraccu, s. m. specie di sega a manico: ar. ser-raqa (Dz. I. 649).

succáru, s.m. specie di tormento, apparecchio per torturare: ar. succara, serratura di legno (Dz. I,668).

surra, s.f. i fianchi del pesce: ar. sorra (Dz. I.643); malt. sorra; cast. e cat. sorra. Ha la stessa origine l'it. sorra.

tábbia, s. f. bastione, muro di pietre e gesso o di calce e mattoni: ar. thabia (HI; Dz. II, 65).

tabútu, s. m. cassa mortuaria: ar. tabuth (Hl.), tabut (Dz. I. 138).

tannúra, s. f. forno fatto nel suolo: ar. tennura (Dz. I. 153); malt. chenur. Engel. e Dozy, pag. 211, dicono che l'ar. tannòr è d'origine aramea.

tirúni, s. m. uccello, grosso colombo selvatico: ar. thir; vsic. tuduni (Hl; Dz. II. 79).

záfara, s. f. giallore: ar. safara (Dz. I, 835-836). zágara, s. f. vsic. czaccara, bottone di fiore, e fior d'arancio: ar. zehar (Hl.); zahar, fior d'arancio (Dz. I, 608); cast. azahar: ar. azhār (Dz. Eng. 223). zaitúni, s. m. specie d'ulivo: ar. zitoun (Hl.) e zaitún (Dz. I, 618); sp. aceituna: ar. az-zeitouna (Dz. et Eng. 33).

zammára, s.f. vsic. zambara, aloe: ar. sebbara (Hl.); pg. azevar, sp. acibar: ar. as-sibar (Dz. Eng. 35). zarba, s.f. siepe: ar. zerb (Hl.), zarba (Dz. I. 584). Deriv. zarbari, azżarbari.

zaredda, s.f.fettuccia: ar. za reda, maglia (Dz.I.585).

zimmíli, vsic. cim bili (Scob.) e sim bili (MOR), cofani, bargelle: ar. zin bila (Dz. I, 580); malt. zembil. zubbíbbu, s. m. specie d'uva passa: ar. zebib (Hl.); sp. acebibe: ar. a z-zebib (Dz. e Eng. 32).

### § **5**.

## (BLEMENTO FRANCO-PROVENZALE)

L'aurora del dialetto siciliano apparisce colla dominazione normanna. Questi francesi che fin dal sec. X vantavano una letteratura nazionale fiorente, tenuta in pregio da Brunetto Latini, Dante, Petrarca e Boccaccio, diedero molto probabilmente ai Siciliani l'esempio di servirsi del volgare nelle scritture e nelle conversazioni di corte. Qualche storico autorevole ci fa testimonianza dello zelo col quale essi si sforzavano d'impiantare la loro lingua nell'Italia meridionale (v. in proposito il DIEZ. Gram. I, 80). E chi pensa al gran numero di parole romanze introdette nella lingua degli Anglo-Sassoni da codesti medesimi Normanni, non farà le meraviglie se nel siciliano se ne trovano poche centinaia; deve invece meravigliarsi che non se ne trovino di più; dappoiche è noto che le lingue romanze più si avvicinano nel tempo alla sorgente, e più si rassomigliano nelle fattezze e nello spirito; e per la comunanza d'origine del vecchio francese e del siciliano, non è facile distinguere l'elemento normanno, come si fa nell'inglese (\*).

Il dialetto siciliano sentì l'influenza del normanno nel periodo più importante della sua formazione e quando il popolo che lo parlava usciva da una lunga servitù e si avviava ad una prosperità nazionale non mai più raggiunta. I suoi pori erano larghi e capaci di contenere le parole nuove esprimenti idee e cose nuove, come accade a tutte le lingue bambine. Nel piccolo repertorio di parole, proporzionato ai pochi bisogni d'una popolazione semi barbara, non ci fu neanche mestieri d'un grande lavorio di eliminazione, d'un grande spo-

<sup>(\*)</sup> Dando una rapida occhiata al lessico inglese, non è raro imbattersi in vocaboli esistenti pure nel siciliano. Ne prendiamo pochi esempj: botch, pustola: sic. vozzu, vfr. boce; — budget, vingl. boggett, borsa di pelle: sic. bugga, vfr. boulge e bouge; — charm, incanto; sic. carmu, vfr. charme; — cheveril, capretto: sic.cavareddu, vfr. chevrel; — defray, spesare: sic. sfritu, vfr. frait; — desck, leggio: sic. discu, vfr. desc; — damage, danno: sic. dammaggu, vfr. damage; — grievous, grievance, gravoso, gravame: sic. griviusu, griviara, vfr. grevous, grevance; — jokc, bastone da pollaio: sic. guccu, vfr. jouc; — forge, fucina: sic. forga, vfr. forge; — stun, stupire: sic, stunari, vfr. estonner; — to trick, scherzare: sic; trizziari, vfr. tricer; — tumble, capitombolare: sic. tummari, vfr. tumber; — ec.

stamento, cioè, di arcaismi e d'un equivalente sostituzione di neologismi (\*).

Poco dopo si aggiunse al vfr. un po' di provenzale, in altro modo e per cause diverse. Le poche voci d'origine occitanica vennero al siciliano dalla corrente letteraria dei secoli XIII e XIV; e. accanto al neologismo importato dai maggiorenti, circolò pure quello introdotto dalla gente di lettere. La dominazione franco-provenzale durò poco in Sicilia: cominciò il 1266 e finì coi vespri, il 1282; ma la sua influenza letteraria c'era già sotto gli Svevi; c'era in Sicilia, come in tutta la penisola; ed era tanto prepotente, che, dopo la strage dei Vespri, malgrado l'odio profondo e implacabile per l'abominato straniero, in corte di Pietro d'Aragona si poetava in provenzale. E il figlio Federico, che venne bambino in Sicilia colla madre Costanza di Svevia, dettava, il 1206, anno della sua corona-

<sup>(\*)</sup> La parola barbarie sonerà, forse; aspra; e potranno contrapporsi le arti e la letteratura araba, trovate rigogliose da' Normanni in Sicilia. Epperò giova rammentare che qui si parla della barbarie degli Iloti de' Saraceni, de' Siciliani, cioè, non arabi, de' Siciliani di razza antica, romani e romanizzati che costituivano il grosso fondo della popolazione dell'isola, ne' quali veniva continuato il latino volgare.

zione, una poesia in provenzale indirizzata al suo fedele Ugone degl'Impuri, che gli rispose nella stessa lingua e nello stesso metro (ambo le poesie sono riprodotte dall'Amari: Guerra del vespro, Doc. XLIV).

Per lo studio dei rapporti che passano fra il siciliano e queste due lingue mi sono avvalso delle opere seguenti: Fr. Diez, Gramm. des Lang. rom. — idem, Etym. Wörter. rom. sprach. — idem, Anc. Gloss. rom. corr. et espl. — Du-Cange, Lex. ad script. med. et inf. latin. — Roquefort, Glossaire de la lang. romane — Burguy, Gramm. de la lang. d'oil. — Mätzener, Alfranzösische Lieder. — Scheler, Diction. d'étimol. franç. — Brachet, Diction. étimol. de la lang. franç. — idem, Diction. dés doublets. — Littre, Histoire de la langue franç. — V. Nannucci, Analisi crit. de' verbi italiani.

Abbramari, vsic. abramari, v. intr. urlare: vfr. bramer. Roq.

accuminzagghja, s f. cominciamento: vfr. commençaille. Roq. — vit. cominciaglia.

affrivigghjari, v. intr. divenir debole, infebbrichire: vfr. afflavilier. Roq.

aggúccu, s. m. bastone del pollajo: vfr. joúc. Roq. Deriv. agguccari, v. intr. appollajarsi: vfr. jouquer. Roq.

agghjurnari, v. intr. far giorno, vsic. aiurnari: vfr. ajorner. Burg.

allućari, v. att. abbarbagliare: vfr. allucher. Roq. ammasúnu, s. m. pollajo; vsic. masunata, famiglia, casa: vfr. maison.

ammattíri, v. intr. indebolire, infievolire: vfr. amatir. Roq.

ammuććari, v. att. nascondere, vsic. ammuxari e amuchari: vfr. mucher, Roq. muchier, Burg. Deriv. ammúćća, ammuććagghja, s. f. nascondiglio: vfr. muche. Roq. \*embuchaille.

ammuttari, v. att. vsic. muctari, spingere: vfr. bouter. Rog.

apparaggari, v. att. uguagliare, vsic. aparagiari: vfr. aparager. Roq.

apparulari, v. att. tenere uno in fede per parola: vfr. aparoler. Burg.

appeddu, s. m. suono di campane a funerale: vfr. apel. Burg.

assaccata, s. f. scossa: fr. saccade.

arréri, avv. da capo: vfr. arriere. Roq; — prov. areire, vit. arieri.

arrinárisi una bestia da soma o da cavalcare, condurla a mano: vfr. adrener. DC.

assissí, avv. nello stesso tempo: vír. a ce aussi. Roq.

avé, voce infantile di saluto riverente: vfr. avė! Roq.

**bágghju**, s. m. vsic. baglu, luogo chiuso, atrio: vfr. baille. Burg; Roq.

**Bivéri**, s. loc. lago in quel di Lentini, addetto a vivajo di pesci: vfr. vivier. Roq.

brandúni, s.m. vsic. blanduni; grossa candela: vfr. blandon. Roq; Burg. — cat. blando, cast. blandon.

brocca, s. f. vsic. brocha, ramo forcellato: vír. broche. Burg.

broña, s. f. vsic. brogna, mammella, buccino: vfr. broigne. Roq.

Buckeri, s. loc. vsic. Bukeri, bl. buquerium, pascolo comune; dal radicale normanno bouc.

buģģa, s.f. borsa, sacco; vsic. bui a: vfr. boulge. Roq.

búrgu, s. m. cumulo: vfr. murge. Roq.

campéri, s. m. guarda campi: vfr. campié. Roq. caréimina, s. f. vsic. parchimina, pergamena: vfr. parchemin. Burg.

castiárisi, v. rifl. correggersi: vfr castier. Burg.

éantru, s. m. vsic. chantru, dignità eccl: fr. chantre, cat. xantre, cast. chantre.

ćaramedda, s. f. vsic. charamella: vfr. chalumelle. Roq. — it. ciaramella.

ćarmari, v. att. vsic. charmari, ammaliare: vfr. charmer. Burg; Roq.

ćarmu, s.m. vsic. charmu, malia: vfr. charme. Burg; Rog.

ćera, s. f. sedia, vsic. chera: vfr. chaiere. Burg. ćimétta, s. f. la cima della canna che porta la pannocchia: vfr. cymette. Roq.

ćiminia, s. f. vsic. chiminia, canna fumaria: vfr. cheminėe. Burg. — cast. chimenea.

ćinturétta, s. f. cintura: vfr. chainturette. Roq. Cómiso, s.loc. vfr. combe, vallata. Nome di molte città di Francia: Coms, Combes, Combe-la-ville, e della stessa it. Como. Burg.

cozzu, s. m. colle, occipite, vsic. coczu: vfr. cols, cox. Burg.

cripiári, v. att. increspare, gualcire: vír. créper. crozza, s. f. vsic. croci, gruccia: vír. croce. Brach. — prov. crotz. Sch.

curtigghju, s. m. vsic. curtiglu, cortile: vfr.

custuréri, s. m. sarto: vfr. cousturier. Roq; — vcat. costurer.

cutiddéri, s. m. coltellajo: vfr. coutéllier.

dammággu, s. m. vsic. damaiu, danno. Deriv. dammaggusu, dammaggeri, dannoso, che fa danno: vfr. damage, damajos, damager. Burg.

darréri, avv. e prep. dietro: vfr. derrer. Burg. prov. dereyre, cat. derrera, vit. dirieri.

discu, s. m. leggio: vfr. desc. Roq.

disfizziari v. att. togliere ad alcuno la propria confidenza, maltrattare: prov. desfizar. Nann.

dispinzeri, s. m. chi è addetto alla canova, vsic. dispinseri: vfr. despensier. Burg.

dunzellu, s. m. vsic. dunczellu, fante: vfr. dauncel. Burg.

faucigghjuni, s.m. piccola falce: vfr. faucillon. Roq.

filannéra, s. f. filatrice: fr. filandiére.

fintizza, s. f. finzione, vfr. fainctise, faintise. Burg. firranti, agg. grigio: vfr. ferrant. Burg. (Rs. Fanfant, Vocabol. it. alla voce ferrante).

forga, s. f. vsic. foria, fucina: vfr. forge. Burg. Deriv. furgari: fucinare: vfr. forger. Mätz.

furra, s. f. fodera: vfr. fourre, Roq: foure, fuerre. Burg. Deriv. nfurrari, v. att. vsic. furrari, imbottire, foderare: vfr. fourrer. Burg; Roq.

fuméri, s. m. stallatico: vfr. femier. Burg. funéa, s. f. fungo, vsic. funia: vfr. fonge. Roq.

funnarigghj, s.pl. fondigliuolo: vfr. fondrilles. Req.

furcedda, s. f. gruccia: vfr. fourcelle. Burg. furtilizza, s. f. vsic. furtalicza, fortezza: vfr. fortelesse. Roq.

ganća, s. f. magazzinc di granaglie: vír. grange. Burg.

garrúni, s. m. garetto: vír. jarron. Roq. garzu, s. m. vsic. garczu, ganzo: vír. gars. Burg. — prov. garts.

gacca, s. f. veste da uomo: vfr. jacque. Roq.
gáu, s. m. vsic. jay, gazza: vfr. jaie. Roq.
giséri, s. m. vsic. giczeri, ventriglio: vfr. jusier. Roq.

gretu, agg. gratc: vfr. greit. Burg.

gréviu, agg. vsic. grevidu, pesante, scipito: vfr. grieve. Deriv. griviusu, grivianza: vfr. grevus, grevance. Burg. grievance. Mätz.

grusséri, agg. grossolano: fr. grossier.

jazzu, s. m. vsic. jaczu e yaczu, giaciglio: vfr. jas. Roq. — cat. jas.

inca, s. f. inchiostro: vfr. enque: Burg. intenza, s. f. attenzione: prov. entenza. Nann.

lañúsu, agg. poltrone: vfr. la nier. Roq. \*lanious. lannúni, s. m. vsic. landuni, bastone con cui si tengono legati i cani: vfr. landon. Roq.

lattéra e rattera, s. f. vsic. gratera, trappola per topi: vfr. ratiere. Roq. — cat. ratere, sard. mer. ratera.

luéri, s. m. pigione: vsic. lugueri: vfr. loier. Mätz.

luméra, s. f. lampada: vfr. lumiere. Roq.

maccañuni, agg. intrigante: vfr. maquignon. Roq.

magghjeri, s. m. terreno acquitrinoso: vfr. mo-liere. Burg.

marvásu, s. m. terreno cattivo, sterile; nel vsic. malvasu, agg. malvagio: vfr. e prov. malvais. Burg. — vit. malvaso.

massu, s. m. vsic. ammassu, gran quantità di ricchezza: vfr. masse, amas; amasseor, accumulatore di ricchezze, avaro. Burg.

matrici, s. f. la Chiesa principale, vsic. matrichi: vfr. maitrise. Roq. — cat. matris.

mattu, agg. afflitto, malinconico: vfr. mate. Roq. mattu, agg. appannato: fr. mat. Sch.

mercu, s. m. marchio, mira: vfr. mierc, Roq. merc, Burg.

Motta, s. f. loc. castello su d'un'altura, collina: vfr. mote.

mpiña, s. f. tomajo: vfr. impiengne.

muffiletta, s. f. vsic. muffuletu, pan buffetto: vfr. mofflet. Rog.

mugghjari, v. att. vsic. ammuglari, bagnare: vfr. moullier.

muñu, agg. mutilato al braccio o alla mano: vfr. mouñ. Burg.

munníu, s. m. vsic. mundiu, misura di granc: vfr. monée. Roq

munzeddu, s. m. vsic. munczellu, piccolo cumulo: vfr. moncel. Roq. Deriv. ammunziddari, ammucchiare: fr. amonceler.

muzzu (a), avv. all'ingrosso, senza contare: vfr. muz, multsi Burg.

ncañarisi, v. rifl. imbronciare: vfr. anguegne. Roq. ncariri, v. att. raccomandare vivamente: vfr. enquerir. Burg.

ncazzárisi, v. rifl. vsic. aglaczarisi, irritarsi: vfr. agacer. Burg.

néinzeri, s. m. vsic. inchinseri: vfr. ancensier. Roq.

nniminagghja, s. m. vsic. indivinagla, indovinello: vfr. adevinaille. Roq.

nsaccari acqua, attingere acqua: vfr. saquer l'iaue. Roq.

ntrasatta (all'), avv. all'improvviso: vfr. entresait. Roq.

ntrušari, v. att. vsic. intruxari, affagottare: vfr. trosser. Burg.

orgu, s. m. orzo: vfr. orge. Burg.

pantaciari, v. intr. alitare con forza: vfr. panteiser. Burg; — cat. panteixar.

parpagghjuni, .s. m. farfalla: prov. parpaillon. Brach. — vit. parpaglione.

parpáñu, s. m. regolo dei muratori vír: parpaigne. Roq.

parrinu, s.m. compare, prete: vfr. parrin. Sch. pascúra, s. f. primavera: vfr. pascor. Roq; Burg.

pianća, s. f. lastra metallica: mfr. planche.

piććottu, s.m. giovanotto, vsic. pichiottu: vfr. \*puchot. Burg: puchelle.

pinzéddu, s. m. vsic. pincellu, pennello: vfr. pencel. Roq.

pipinéra, s. f. semenzajo: fr. pepinière.

pirćari, v. att. vsic. perchari, bucare: vfr. perchier. Burg.

piricúddu, s. m. peduncolo: vfr. pequole, Roq. pecol, Burg.

pirréra, s. f. cava di pietre: vfr. perriere. Roq. pitaggu, s. m. manicaretto: fr. potage.

pitarru, s. m. contadino stupido: vfr. paoutar. Roq.

pizzu, s. m. vsic. piczu, punta, cocuzzolo di monte: vfr. pics. Roq.

plattiari, v. att. adulare: fr. flatter.

preggu, s.m. vsic. pleiu, mallevadore: vfr. plege. Mätz.

priggería, s. f. garenzia: vfr. pleigerie. Roq. primasíra (di), avv. a sera di buon'ora: primseir. Burg.

primusonnu (di), avv. appena addormentato: vfr. primson. Burg.

Primutempu, s.m. Primavera: fr. primtemps.

Pruvénza, s. f. vento di Nord: vfr. Borée venz. Burg.

purritu, agg. fradicio: fr. pourri.

pusédda, s. f. vsic. puczella, verginella: fr. pucelle.

puséri, s.m. vsic. puczeri, pollice: vfr. poucher. Rog. mfr. poucier.

putru; s. m. cavallo giovane: vfr. poultre. Roq.

racína, s. f. vsic. rachina: vfr. raisin. Burg. radíca, s. f. ravanello: vfr. radis; — prov. raditz. Brach.

rancugghju, agg. castrato: vfr. rancoulli. Roq. ranugghja, s. f. ranocchia: vfr. renouille. Sch. raruñari, v. att. ritagliare: vfr. roogner. Burg. rasúni, s. m. topolino, conigliuolo: vfr. rats, \*ratson.

reddu, agg. duro, rigido: vfr. reide. Burg. rimazzari, v. att. vsic. rimaczari, gettare un peso che si tiene sulla spalla: fr. ramasser.

rinaudu, s. m. volpe: vfr. renard. Burg.
ringu, s. m. fila: vfr. renc. Burg.
ripustagghja, s. f. nascondiglio: fr. repoustaille.
rizzuni, s. m. brivido: vfr. friçon. Brach.
rucceri, s. m. luogo pietroso: vfr. rochier. Burg.

sañía, s. f. salasso: vfr. saignie. Roq. — cat. sagnia.

sañari, v. att. salassare: vfr. saignier. Burg. e Roq; — cat. sagnar.

sanzéru, agg. intatto: vfr. sancer. Roq. sbérga, s. f. specie di pesca: vfr. auberge. Sch. sbrïa, s. f. gramola, vsic. sbriga: fr. broie.

scagghjuni, s. m. dente canino, vsic. scagluni: vfr. ecaillon.

scalúni, s. m. scalino: vfr. esquelle, mfr. echelon.
scampari, v. intr. spiovere: fr. decamper.
scarcagghjari (gli occhi), v. att. scerpellare: vfr.
ecarquiller. Roq.

scarda, s. f. scheggia: vfr. esquarde. Roq. scattari, v. intr. e att. vsic. sclatari e scrattari, crepare: vfr. esclater. Burg. — prov. eclatar. scrapintari, v. att. vsic. scripintari, rompere: vfr. escraventer. Roq.

šeccu, s. m. giumento, asino: vfr. jeque. Burg. širari, v. att. stracciare: vfr. eschirer. Sch. skittu e skettu, agg. celibe, sclo, libero, sciolto, vsic. quitu, skitu: vfr. quitte; prov. esclet, cat. quiti, cast. quito, it. schietto.

scuréari, v. att. scorticare: vfr. ecorcher. Burg. e Roq.

scuttari, v. att. pagare, scontare: vfr. escoter. Burg.

sdirri jorna, gli ultimi giorni di Carnevale: vfr. dair. Roq.

segga, s. f. vsic. seia: vſr. seige. Burg.
sfritu, s. m. spesa, consumo, vsic. fretu: vſr.
frait. Burg.

sguarra, s. f. squadra: vfr. equare. Roq. sickirizzi, s. pl. tempi secchi: fr. secheresse. sparaggari, v.att. disuguagliare: vfr. deparager.

sparari, v. intr. tirar calci: vfr. s'eparer.

spingula. s. f. vsic. spinga, spillo: vfr. espingle. Brach.

spiréari, v. att. penetrare: vfr. perchier. Burg. staééa, s. f. vsic. stacha, staggia: vfr. estache. Burg.

stedda, s. f. vsic. stella, pezzo di legno rette: vfr. astelle. Roq.

strangu, agg. vsic. strangiu, estraneo: vfr. estrange, cat. estrange, vit. istrangio.

strušari, v. att. sciorre un fagotto: vfr. estrusser. Burg.

stuccari, v.att. vsic, stucari, rompere: vfr. esto-quer. Roq.

stujari, v.att. spremere, asciugare, vsic. stuyari: vfr. estoyer. Roq; — cast. estrujar.

stunari, v. intr. stupire: vfr. estonner. Sch.

sturtigghjari, v. att. vsic. sturtiglari, storcere: vfr. detortiller.

subbattútu, agg. contuso: fr. solbatu.

suppiddizza, s. f. cotta: vfr. sepelice. Roq.

surfizziu, e scurfizziu, s. m. vsic. sulficiu, scorpione: vfr. ecrevice. Sch.

svinćarisi, v. rifl. vsic. viniari, divingiari, vendicarsi: vfr. vengier. Burg.

táiu, s. m. fango, vsic. tayu: vfr. taii, Roq; tai, Burg.

trazzéra, s, f. sentiero, vsic. traczera: vír. dreciere. Burg; — cat. dressera.

trippari; v. intr. ballare, vsic. tripari: vfr. triper. Roq.

tizziári, v. intr. scherzare: vfr. tricier. Burg; - prov. trichar.

troffa, s.f. cespo, cesto, vsic. trofa: vfr. toffe. Burg. Brach. Sch.

trugghju e ntrugghju, s. m. cilindro grosso di pietra o di legno: vfr. treuil. Roq.

trumpéri, agg. ingannatore: fr. trompeur, \*trompier.

trunzu, s. m. torso, vsic. trunczu: vfr. tronce. Roq. e Burg; — cat. tronxo.

truša, s. f. fardello, vsic. truxa: vfr. tourse. Roq. mfr. trousse. Deriv. trušeddu, s. m. piccolo fardello: vfr. trossel. Burg.

truzzari, v. att. e intr. urtare, vsic. truczari: vfr. toucer, Roq; atoucer, Burg.

tummari, v. intr. gettarsi a mare, cadere; vsic. tumbari: vfr. tumber. — Prov. e cast. tumbar.

tuppu, s. m. crocchia, cipollotto di capelli sul cocuzzolo; vsic. toppu: vfr. top. Burg.

ušeri, s. m. nave grande da trasporto: vír. uissier e usscher. Roq.

vadduni, s. m. piccola valle, botro; vsic. valluni: fr. vallon.

vanedda, s. f. vicolo, vsic. vanella: vfr. vénelle. Roq.

viólu, s. m. viottolo: vfr. viaul. Roq.

**vozzu**, s. m. pustola, tumore; vsic. boczu: vfr. boce, Roq; boss, Burg.

**vuććeri**, s.m. beccajo, vsic. bucheri: vfr. bou-chier. Roq.

vuéciria, s. f. macello, vsic. bucheria: fr. boucherie.

vurpigghjuni, s. m. volpe giovane: vfr. gourpillon. Burg.

vusa, s. f. bovina, vsic. busa: fr. bouse.

vuscagghja, s. f. brusca, vsic. buscagla: vfr. brussaille. Roq.

zá, avv. qua; vsic. iza, icza, cza: vfr. ça. cza, za. Roq.

### s 6.

## (ELEMENTO CATALANO E CATIGLIANO)

Dopo la chiamata degli Aragonesi in Sicilia, numerose famiglie catalane, uomini d'arme, faccendieri e mercanti, stabilirono la loro dimora nell'isola. Montaner, storico di quei tempi, ci assicura che i due popoli stringeansi sempre più con parentadi. Re Giacomo per ripopolare Agosta, deserta dalla strage del 1268, invitava Siciliani e Catalani a prendervi soggiorno, offrendo stabili e franchigie. L'estensione della popolazione catalana nall'isola si desume dai molti nomi di casato pervenuti fino alla presente generazione, e dalla intensità delle guerre civili che afflissero le province siciliane per un intero secolo: guerre di gare e di prevalenze, fra la gente di razza catalana e quella di razza latina, come veniva chiamata la vecchia gente e la nobiltà normanna e sveva (Rs. La-Lumia, Stud. di Stor. Sic. e AMARI, Guerra del Vespro).

L'elemente catalane è ben importante nel lessico siciliane, importante quanto il castigliane col quale facilmente si confonde. L'emigrazione catalana che durò fine ai tempi di Ferdinando il Cattelico, era composta d'ogni ceto di gente; e la larga corrente di parole nuove ch'essa portò, mescolossi con tutte gli strati, alti e bassi, di linguaggio della popolazione indigena.

Successe in seguito la dominazione spagnuola dei re Castigliani, l'ultima delle dominazioni straniere. Tre quinti delle parole forestiere dell'attuale dialetto siciliano sono castigliane. Ciò non indica che si è assorbito con maggiore avidità l'elemento castigliano; dimostra solo che questo, più recente del normanno e del catalano, non è stato ancora rinnovato dall'italiano, del quale se ne fa adesso un'abondante imbibizione.

Per lo sceveramento dei materiali lessicali catalani e castigliani dal vocabolario siciliano, mi sono avvalso del Diccionari de la Llengua Catalana ab la correspondencia castellana y llatina per D. Pere La-Bernia.

abbuccari, v. att. versare, e intr. cadere; vsic. abuccari: cat. abocar, cast. volcar. — abbuccárisi, rifl. addivenire all'altrui idea: cat. abocarsi. abbuddari, v. att. ammaccare: cast. abollar. accanzari, v. att. conseguire: cat. alcansar,

cast. alcanzar; — sard. mer. alcanzài.

accapari, v. att. terminare, vsic. accabari: cat. e cast. acabar; — sard. accabbare.

addesi, avv. a poco a poco: vcat. ades.

addunárisi, v. rifl. accorgersi, vsic. adunarisi: cat. adonarsi.

affruntárisi, v.rifl. vergognarsi: cat. afrontarse. agghjcári, v. intr. giungere: cast. llegar.

agguaccarisi, v. rifl. acquattarsi, accovacciarsi: cat. acajarse, cast. agacharse.

agguantári e nguantari, v. intr. resistere alla fatica: cat. e cast. aguantar.

agugghjéra, s. f. cannello per serbare aghi: vcat. agullera.

alliffiári, v. att. lisciare, adulare: cast. a lifar. ammurraccari, v. att. friggere colle uova; vsic. ammuruczari: cast. emborrizar.

ammurrari, v. intr. chinare il capo a terra, come fanno i buoi; si dice dei testardi: cat. e cast. amorrar.

ammursari, v.intr. far colezione: cast. almorzar. ancóva, s. f. sardella, vsic. anchola: cast. anchoa.

apparruckjanárisi, v. rifl. acquistar clientela: cat. aparroquianarse.

apprittári, v. att. spingere qualcuno a fare: cat. apretar.

appuntalari, v. att. sostenere con puntelli: cat. apuntalar.

arbaránu, s. m. carta da sottoscrizioni: cast. albaran; pg. alvara (ar. al-barâ, Dz. Eng. 65).

arća, s. f. il culmo della Tipha latifolia o Sala, altrimenti detto Candila di picuraru: cat. alxa, cast. hacha.

arrappari, v. att. prendere con violenza: cat. arrapar.

arrinnatáriu, s. m. appaltatore, vsic. rindataru: cast. arrendatario.

assammarari, v. att. risciacquare i panni cavati dal bucato: cat. aixalavar, amarar.

assintari, v. att. arruolare: cast. asenlar.

assumari, v. intr. spuntare, cominciare a comparire: cast. asomar.

assummirárisi, v. rifl. aver paura: cast. asombrar. Deriv. assúmmuru, s. m. paura, cast. asombro; assummurusu, agg. di cosa che fa paura: cast. asombroso. Sard. log. e mer. assumbrari, assumbridu e assumbru, assumbroso.

assurtatu, agg. fortunato, vsic. xortatu: cat. assortat. — Sard. log. assortadu.

attraccari, v. intr. combinare, intendersi: cat. atracar.

attrassari, v. intr. ritardare: cat. atrassar, cast. atrasar. — Sard. log. mer. attrassare.

attrassu, s. m. ritardo: cat. atras, cast. atraso.

attrivitu, agg. ardimentoso, insolente: cat. atrevit, cast. atrevido; — sard. log. atrevidu, mer. atreviu. atturillárisi, v. intr. rifl. rissarsi: cat. aturullar. avintari, v. att. scoprire: cat. aventar. avvistari, v.att. scoprire da lontano: cat. avistar. azzurrari, v. intr. imbestialire: cast. zurriar.

bagašeri, agg. puttaniere, vsic. bagaxeri: cat. bagasser.

basca, s. f. deliquio, smania: cat. e cast. basca. Sard. mer. basca.

birba, s. f. vita vagabonda, orgia, baccano: cat. briba.

bobbu, agg. scioccone: cat. e cast. bobo. Sard. bovu.

borru, s. m. bozza di scrittura: cat. borrò.

bruca, s. f. tamarigio, vsic. brucca: cat. bruch. buggacca, s.f. carniere: cat. butxacca, cast burjaca.

buttafarri, s. m. budello pieno di carne, pene: cat. botifarra.

caćoppu, s. m. tronco d'albero secco: cast. ca-chopo.

cafísu, s. m. misura di liquidi e specialmente d'olio: cast. cahiz. DC: caficium, mensura hispanica.

cagghjari, v. intr. ammutolire, vsic. caglari: cat. callar. Sard. mer. calliài.

camiari, v. att. bruciare: cast. quemar.

caminanti, s. m. viandante: cat. caminant.

cannata, s.f. boccale, vsic. canata: cat. canada.

capimentu (dari), accordare autorità: cat. cabi-

cappucca, s. f. la femmina del Cucullus, vsic. capucha: cat. caputxa, cast. capucha.

capunata, s. f. specie di manicaretto: cat. caponada.

carabozza. s. f. prigione: cast. calabozo.

caragólu, s. m. specie di fiore a chiocciola: cat. caragol, cast. caracol.

carcariári, v. intr. il cantar della gallina: cast. carcarear, cat. carcarejar.

cariñu, s. m. benevolenza, tenerezza, dimostrazione d'amicizia: cat. carinyo, cast. cariño. Sard. carignu.

carnizzéri, s. m. chi taglia e vende carne: cat. carnicer, cast. carnicero.

carpari, v. att. graffiare: cast. arpar.

carrumattu, s. m. carriuola a due o anche a quattro ruote: cast. carramato.

cartéra, s. f. portafogli: cat. e cast. cartera. cavésa. s. f. testa, ingegno: cast. cabeza.

kjavittéri, s. m. chiavajuolo: vsic. chaviteri: cat. claveter.

ćappa, s. f. piastra di ferro o di altro: cat. xapa.
ćíkira, s. f. chicchera: cat. xicara, cast. jicara.
ćileccu, s. m. panciotto: cast. chaleco e jileco
(dall'ar. yelec, voce d'origine turca, adottata dagli
Arabi; Dz. Eng. 201).

**čocca**, s. f. chioccia, vsic. hyocca, iocca: cat. xoca.

ćoću, agg. uomo stupido, scemo; vsic. chochu: cast. chocho.

coddi virdi, specie di cavoli: cat. col verda.

cravunéra, s. f. luogo destinato a conservare
il carbone: cat. e cast. carbonera.

crišimuña, s. f. crescenza: cat. creiximoni. crozza, s. f. cranio, vsic. crocza: cat. closca. cucuécata, s. f. allodola crestata: cast. cogujada. culáta, s. f. bucato: cast. colada.

disamuratu, agg. insipido: vcat: dessaborat.
disterru, s. m. esilio: cast. destierro. Sard. log.
isterru.

distirrari, v. att. esiliare: cat. desterrar. dunáriu, s. m. passatempo: cast. donaire.

finistrali, s. m. finestra grande: cat. finestral.

frazzáta, s. f. coperta da letto, vsic. fraczata: cat. flassada, cast. frazada. Sard. mer. frassada.

fruntáli, agg. appartenente alla fronte: cat. frontal.

funnáli, s. m. la parte piú bassa del mare o d'una valle: cat. fondal.

furra, s. f. esulcerazione alla bocca, vsic. furra d'occhi: cat. hurra, cast. al horre: ar. al hurr (Dz. Eng. 116).

gaffa, s.f.grappa: cat. e cast. gafa. Sard. mer. gaffa. garra, s.f. branca, zampa: cat. garra. Nelle frasi: aviri nta li garri, tenere fortemente; scappari di li garri, sottrarsi dal dominio di qualcuno: cat. esc aparse de las garras.

gaséna, s. f. scansia ad uso di credenza: cast. vasera.

gaccu, s. m. giubba: cat. jaco.

gammerga, s. f. casacca: cast. chamberga.

ginísi, s. m. carbone minuto: cast. cenizo.

granza, s. f. crusca minuta, vsic. grancza: cast. granza.

griña, s. f. criniera: cat. grenya, cast. greña.

iffula, s. f. brano di carne, pezzetto di pane ec. matassina di cotone: cast. jifa.

jisséra, s. f. cava di gesso: cat. guixera.

laccata, s. f. latte sieroso: cast. lachada.

lastima, s. f. pena, miseria: cat. llastima, cast.
lastima.

lastimiári, v. intr. dolersi: cast. lastimar. lastimusu, agg miserevole: cast. lastimos. láusu, s. m. elogie: cat. laus.

lavannéra, s. f. lavandaja: cast. lavandera.

lazzáta, s. f. il laccio della trottola, vsic. lac zata: cat. lassada.

lignólu, s. m. spago di calzolaj: cat. llinyol. linazza, s.f. stoppa, vsic. linacza: cast. linaza. linguata, s. f. sogliola: cast. lenguado.

maccu, s. m. mulo: cat. matxo, cast. macho.
maliceriri, v. att. malvedere, odiare: cast. malquerer.

maluparatu, agg. perduto, in brutte acque: cat. malparat.

manguniárisi, v. rifl. perder tempo, pur facendo le viste di lavorare: cast. mangonear.

marmillata, s. f. cotognata: cast. mermelada. Sard. mermelada.

martinettu, s. m. officina dove si batte il rame:

mascariári, v. att. tingere con carbone: cat. mascarar.

mećća, s. f. pezzo ch'entra nel foro d'un altro pezzo: cat. metxa.

milocca, s. f. macchina per tirar acqua, grua: cat. miloca.

mpanáta, s. f. pasticcio, tortello: cat. e cast. empanada.

mpianéari, v. att. stirare la biancheria col ferro caldo: cast. aplanchar.

mpicari, v. att. incollare, vsic. impicari: cat. apegar, cast. pegar. Sard. log. impigare.

múčulu, agg. civettone, vagheggino: cast. mochuelo.

muskitta, s. f. zanzara: cat. mosquit, cast. mosquito.

muskittéra, s. f padiglione da letto: cat. e cast. mosquitera.

musuniári, v. att. gualcire: cast. manosear.
mutriárisi, v. rifl. infastidirsi: cat. enmurriarse.

ncaddari, v. intr. esitare: vcat. caylar.
névula, s. f. specie di pasta sottile: cat. néula.
nfurmaggatu (malu), agg. tediato, disgustato:
cat. enformatjat.

ngastari, v. att. incastrare, vsic. ingastari: cast. engastar.

ngastu, s. m. incastro: cat. engasto.

nkjappari, v. att. macchiare, sporcare: cat. clapar.

nghirriúsu, agg: di uomo difficile, molesto: cat. engorroso.

ninaria, s. f. cosa da bambini: cast. nineria. Sard. log. gnegneria.

nímiu, agg. minuzioso, avaro: cat. nimio.

nnáccara, s. f. perla: cat. nacara.

ntaccunari, v. att. munire le scarpe di chiodi: cat. tatxonar, cast. tachonar.

ntipari, v. att. puntellare, stivare: cast. entibar. ntráñisi, s. pl. interiora: cat. entranyas, cast. entrañas.

numinata, s. f. fama: cat. anomenada.

nunnatu, s. m. il frutto d'un parto immaturo: cat. nonat.

nzirtari, v. intr. e att. cogliere nel segno, vsic. incertari: cat encertar, cast. aciertar. Sard. log. inzertare.

ofánu, agg. vanitoso: cast. ufano.

palicu, s. m. stecchetto: cast. palico.

papazíca, s. f. piccolo uccellino: cast. avecica. papellu, s. m. biglietto: cast. papel.

partituri, s. m. luogo dove si dividono le acque: cast. partidor.

passamánu, s. m. appoggiatojo, balaustrata di scala: cast. pasamano.

passavulanti, s. m. specie di dolce: cat. passavolant, cast. pasavolante.

picáta, s. f. empiastro steso sulla tela: cast. pegado.

picatigghju, s. m. risentimento causato da disputa: cat. picadillo.

picca, avv. poco, vsic. pica: cat. mica.
pilucca, s. f. parrucca: cast. peluca.
piluckeri, s. m. parrucchiere, cast. peluquero.
pintu, agg. butterato: cast. pinta, buttero.
pipitúna, s. f. upupa, vsic. pipituni: cat. puput, cast. putput.

pirticuni e pirnicuni, s. m. pallino di piombo: cast. perdicon. Sard. log. e mer. perdigones.
pitorfu, agg. contadino stupido: cat. pitof.

priárisi, v. rifl: compiacersi: cat. prearse.
puntaría, s. f. mira: cat. punteria.
purtáli, s. m. tenda: cast. portal.

rampa, s. f. pendio dolce: cast. rampa.

rannula, s. f. bossolo di metallo nelle ruote: cast. arandela.

ricociri, nelle frasi: ricociri lu filu, raccoglierlo; ricucirisi lu filu, ritirarsi da un'impresa, proposito ec: cast. recoger.

riffa, s. f. sorteggio: cast. rifa.

riffari, v. att. sorteggiare: cat. e cast. rifar.

**finganéra**, s. f. linea regolare di cose: cat. renglera, cast. ringlera.

rinnáli, s. m. rendita: cat. rendal.

ripiliari, v. intr. fingere di rissarsi: cast. repelar. ripilu, s. m. il radere a contropelo: cast. repel, cat. arrepel. Sard. ripilo.

**rutanéa**, s. f. rotella di ferro, cerchietto: cat. rodanxa.

sampagghjúni e żappagghjuni, s. m. zanzara: cat. ceballon, saballò; vfr. sapagion. Roq.

sapitúri, agg. conoscitore: cast. sabedor; bl. sapitor, vír. sapiteur.

sanárí, v. att. castrare, vsic. sannari: cat. sanar.

saréiri, v. att. cucire: cat. sarcir.

sbancari, v. att. vincere tutto al giuoco: cat. de-shancar.

sbardu, s. m. stuolo, moltitudine: cat. esbart.

sbriári, v. att. gramolare, vsic. sbirgari: cat. bregar.

sbrinzari, v. att. tritare: cat. desbriznar.

sbrinzarisi, v. intr. rompersi: cat. esvinsarse.

scaffarrata, s. f. armadietto da imagini di Santi: cat. e cast. escaparata.

scañu, s. m. scrittoio: cast. escaño.

scarfárisi, v. rifl. riscaldarsi dinanzi al fuoco: cat. escalfarse.

scarfatúri, s. m. scaldino pel letto: cat. escalfador.

scottu, s. m. tessuto di lana: cat. escot.

scupetta, s. f. schioppo: cast. escopeta.

scupittiárisi, v. rifl. scambiarsi schioppettate: cast. escop etearse.

sduzziusu, agg. astioso, molesto; vsic. stuciusu: cat. astuciòs.

sfracari, v. att. consumare, vsic. sfragari: cat. destragar.

sgranćari. v. att. graffiare: cat. esgarranxar.

silletta, s. f. pitale: cast. silleta.

soja, s. f. intenzione, gusto: cast. suya.

smammari, v.att. svezzare, vsic. smamari: cat. e cast. desmamar.

spacéari, v. att. sgombrare, vsic. dispachari: cat. despatxar.

spatanéa, s. f. spadacciuola: cat. espadanya.
spiári, v. att. domandare, vsic. spiyari: cat.
pido, s. m. domanda.

spicari, v. att. scollare: cat. desapegar.

spiddizzatu, agg. lacero, mal vestito: cat. despedassat.

spiranzari, v. att. levare la speranza ad alcuno: cast. desesperanzar.

stacca, s. f. stecca di legno, sulla quale si segna col coltello: cast. estaca.

staccunari, v. att. levare il tacco dalle ciabatte: cat. destaconar.

stigghjúsu, agg. che si rompe in schegge: cat. estillòs.

strafaláriu, agg. ridicolo, cialtrone: cat. estrafalari.

stranceru, agg. estraneo, nel giuoco delle carte: cast. estrangero.

stírruzzari, v. att. rompere le glebe: cat. desterrossar ed esterrossar. V. tirrozzu.

stranuttari, v. intr. passar la notte in veglia, vsic. stranoctari: cat. tranuitar.

stratagghjari li passi, intercludere il cammino: cat. entretallar.

stricari, v. att. stropicciare: cat. estregar.
sucarru o sicarru, s. m. sigaro: cast. cigarro.

supportu, s. m. pezzo di tavola per sostenere qualche cosa: cat. soport.

supratávula, avv. immediatamente dopo il pranzo: cat. sobretaula.

suprasartu, s. m. paura repentina: cat. sobresalt.

surrucáta, s. f. colpo forte che viene dall'alto: cat. sotragada.

surtéri, agg. celibe: cat. solter, cast. soltero.

tackiári, v. att. macchiare, vsic. tackari: cat. tacar, Sard. taccare.

tacca, s. f. piccolo chiodo da scarpe, vsic. tacha: cat. tatxa, cast. tacha.

talái, s. pl. luogo buono a spiare, vedetta: cat. e cast. atalaya (ar. at-táli'a. Dz. Engel. 200).

taliári, v. att. osservare, guardare, cat. talayar. tavedda, s. f. piega nel tessuto: cat. tavella.

timpa, s. f. roccia, precipizie: cat. timba.

tiranti, s. pl. brettelle: cat. e cast. tirantes.

tirraggu, s. m. la rendita che si paga dal coltivatore al padrone della terra; vsic. tirraiu: cat. terratge.

tirraggéri, s. m. chi paga terraggio: cat. ter-ratger.

tirrozzu, s. m. gleba, terriccio rimosso: cat. terros.

tistarútu, agg. testardo: cat. testarrut.

travirsari, v. intr. scommettere: cast. atra-

tricki-tracki, s. m. specie di petardo: cast. trique-traque, cat. trictrach.

trínkisi, s. m. brindisi: cat. trinquis.

trizzóla, s. f. carabina corta, pistolone: cat. e cast. tercerol.

truppicare, v.intr. inciampare, vsic. trupicare: cast. trompicar.

truppicúni, s. m. inciampo, vsic. trupicuni: cast. trompicon.

tuckjéna, s. f. banco di pietra da venditori: vcat. duquena.

tuvéra, s. f. cannello del mantice: cast. tobera. Sard. mer. tuvera.

turćuniárisi, v. rifl. aver tormini: cast. atorczonarse.

tusellu, s. m. baldacchino: cast. dosel. Sard. log. sett. dosel e dusellu.

usuréri, agg. usurajo: cat. usurer.

uvéra, s. f. vaso in cui si pone l'uovo per mangiarlo: cat. ouhera, cast. huevera.

varagghju, s. m. sbadiglio, vsic. badaglu: cat. badall.

vardúni, s. m. vsic. barduni: cast. albardon. vinticcolu, s. m. venticello: cat. ventijol.

vrazzu di mari: si dice d'uomo o di donna che lavorano molto e utilmente; vsic. braczu di mari: cat. bras de mar, cast. braz de mar.

vulantéri, agg. girovago: cat volander.

zineffa, s. f. frangia che gira attorno al letto, balzo, drappellone: cast. zenefa e cenefa (ar. çanifa, orlo di veste. Dz. Eng. 224).

zotta, s. f. frusta: cat. a zote, pg. açoute (ar. as — sot. Dz. Eng. 228).

## § 7.

## (ELEMENTO FRANCESE-MODERNO)

Insieme col neologismo italiano s'infiltra nel siciliano il neologismo francese, dovuto alla moda del vestire, della cucina, dell'acconciatura del capo, ec. moda che s'impone da più d'un secolo, nella isola come nel resto d'Europa. In questa terza intrusione, dopo la normanna e la provenzale, l'elemento francese presenta minori alterazioni; il dialetto se lo è appropriato con più fedeltà, mentre

offre perfettamente assimilato l'antico. Questa differenza deve attribuirsi al maggior grado di forza plastica posseduta dal dialetto sette secoli or sono, e alla minore distanza di divergenza che ambedue le lingue, indotta e induttrice, aveano dal ceppo comune, il latino. La popolarità che acquistarono in quel tempo le parole del vecchio francese, non è stata ancora raggiunta dai neologismi del francese moderno; i quali presenteranno, per molto tempo ancora, l'aria forestiera ed aristocratica, e forse taluni non la perderanno giammai, destinati come sono ad esprimere oggetti d'uso signorile, e taluni altri periranno col disuso delle cose che esprimono. La tenuità e superficialità dell' influenza neologica del francese d'oggi si misura dal fatto seguente: mentre il normanno, il catalano e lo spagnuolo portarono al siciliane ogni sorta di forme grammaticali, il moderno francese si limita ad introdurvi soltanto dei sostantivi.

Registriamo fra le parole provenienti dal francese anche quelle che, quantunque originariamente inglesi, come pleddi, redingottu, spėnziri, o slave, come cravàša, šaccó, ci sono pervenute per l'intermediario francese.

bersó, berceau; — borderó, borderau; — blonna,

blonde; - blussa, blouse; - brido, brideau; - briošu. brioche; - buffé, bouffet; - buké, bouquet; - burdura, bordure; - buró, bró, bureau; - conzóllu, console; - caramánnula, calamadre; - conzumé, consommé; craváša, cravache; — calóša, galoche; — carapé, canapé; - crušé, crochet; - cumó, commode; - cursé, corset; - cutulétta, côtolette; - digguné, déjeuné; dućessá o dušessa, duchesse; - farsítu, farci; fasioni, fashion; - fraccu, frac; - gatto, gateau; - grippa, grippe; - lanké, nankin; - mamá, maman; - manótta, menotte; - matalóttu, matelote; muaré, moirė; - milanóssu, mėrinos; - noblėssi, noblesse; - partó, paletot; - placárdu, placard; pleddi, plaid; - placca, plaque; - puré, purée; parterra, parterre; - rapé, râpė; - raú, ragout; redingottu, redingote; - rido, rideau; - ritré, retrait; - sanfaso, suns façons; - sacco, shako; šalabbá, char-a-bancs; - šiñó, chignon; - šifuné, chifonnière; - šimísa, chemise; - spénziri, spencer; - suaré, soirée; - tabaré, cabaret; - tascu, casque; - tira busso, tire bouchon.

# s 8.

Le lingue hanno nella loro vita un primo periodo d'imbibizione o di accrescimento nel quale assimilano con avidità tutte le parole nuove esprimenti

cose e bisogni nuovi. Arrivano in seguito ad un grado di saturità dialettale, dopo del quale si determina in esse una sostituzione lenta, ma attiva e continua, di elementi d'un'altra lingua che s'impone per le seduzioni della sua letteratura o per le attrattive del suo dominio. In questo scambio, tanto simile allo scambio di materiali organici dei corpi animali, havvi un continuo spoglio di parole invecchiate ed inefficaci; sicché le lingue si rinnovanc sotto l'azione d'un perenne neologismo. Nel primo periodo, che corrisponde all'infanzia del siciliano, quando il dialetto faceva i primi esperimenti per diventare lingua scritta e letteraria, si sentí l'influenza del normanno o vecchio francese. Le altre lingue de' dominatori che vennero dopo, trovarono il dialetto già adulto, e i loro infiltramenti non hanno l'importanza di quelli lasciati dall'idioma che parlavano i gloriosi fondatori della monarchia siciliana.

Dalla lettura però dei codici siciliani, si osserva generalmente che la massa delle parole di stampo vecchio-francese non s'incontrano prima del secolo XIV: compariscono quando già il dominio normanno era finito da un pezzo. Così le catalane figurano dopo il sec. XIV e le castigliane dopo il sec. XVI. Questo fenomeno ci addita il processo

assimilativo che tengono le lingue nell'appropriarsi le parole nuove: primieramente il vocabolo neologico è adoperato dalla gente colta e collocata in alta posizione sociale; indi viene raccolto dal popolo, il quale lo modifica secondo le sue esigenze fonetiche, alterandolo più o meno, lo adatta e, direi con termini tolti dalla fisiologia, lo animalizza e lo assimila, trasportandolo così nel torrente della circolazione dialettale. Perchè ciò accada, occorre del tempo; non tanto per quelle parole che esprimono cose affatto nuove, quanto per quelle destinate a scalzare vocaboli invecchiati, allorchè esse rispondono allo strumento semplicissimo onde in tutta la natura organica si modificano le forme: alla legge, cioè, della scelta, per la quale gli organismi più forti s'impongono ai più deboli e loro si sostituiscono. Or questa sostituzione non si fa con violenza e tutta di un tratto, la teoria dei cataclismi è gratuita e fantastica in dialettologia come in geologia, si fa invece per azione lenta. Nel siciliano le voci catalane, mettiamo, diventarono siciliane non quando venivano parlate dai baroni di casa aragonese, chè allora sarebbero suonate voci straniere, ma quando furono adottate dalla plebe e sanguificate dal dialetto.

Questa forza fondamentate di trasformazione è,

come in tutto il regno organico, una causa attuale, ed è tuttavia in attività nel siciliano come in tutti gli altri idiomi. Osservando perciò quel che avviene al presente del neologismo italiano, intenderemo quel che accadde in passato del normanno, del catalano ec.

I neologismi italiani albergu, bucia (it.bugia, menzogna), bucu, curtili, nastru, sartu, scuderia appartengono al repertorio delle locuzioni signorili; nelle città sono capiti, non ancora nelle campagne. Certamente essi vi penetreranno, come già son penetrati nel linguaggio delle popolazioni cittadine, e come vi penetrarono questi altri neologismi italiani, più antichi: fittúcia, càcu, bilici (valigia) ec. Ma chi adoperasse, scrivendo o parlando siciliano, albergu, bucu, curtili ec. avrebbe dall'ammanierato e del toscaneggiante; nessuno se ne accorgerebbe, quando egli usasse fittúcia, bilici ec. Questi sono stati già assimilati e fan parte della sostanza dialettale del siciliano. Quelli non sono ancora sicilianizzati, sono appena all'inizio della circolazione, e perchè diventino siciliani, ci vuole del tempo; qualcuno non arriverà in taluna parlata a cancellare la parola antica, la quale può offrire una resistenza inaspettata e sopravvivere delle volte accanto alla nuova, esprimendo una modalità dell'idea o della

cosa e creando una dittologia. Lo scrittore quotidiano del dialogo in vernacolo Mastru Filippo e lu Giurnalista (M Serra. L'Amico del popolo, Palermo) non
adopererebbe i seguenti neologismi che si sentono
dalla bocca della gente per bene: cuntadinu, di
grassu, di magru, ferri, Lei, macchjari, plicu, rapatu,
rissa, spazzula. sticchettu, volta, invece di campagnuolu,
di cammaru, di scammaru, sligghj, Vossia, tachjari,
mmogghju, rape, šarra, scupitta, palicu, dammusu. Ma
dopo mezzo secolo od uno, quando quelle voci italiane saranno state usate ed elaborate nel laringe
dei Siciliani, quelle sopravvissute nella lotta per
la vita si adopererebbero senza taccia di affettazione.

Per la stessa ragione nelle cronache siciliane del sec. XVII noi non troviamo àbitu per vesti, fucili per scupetta, macellu per vucciria, scatula per cassittina, inkjostru per inca o per incaustru, turaccu per stuppagghju, adoperate adesso dal Serra e da tutti, quantunque per avventura parlate nei circoli aristocratici di quei tempi e nella corte dei vicerè italiani dei sovrani di Spagna. Nel Vocabolario siciliano-latino dello Scobar, fatto nel 1515, all'epoca della maggiore potenza spagnuola e da uno spagnuolo naturalizzato nell'isola, non riscontriamo, guardando nella sola lettera A, le seguenti parole di pretta

provenienza castigliana: arbaranu (albaran), accanzari (alcanzar), assintari (asentar), attrassari, attrassu (atrasar, atrasc), agghjcari (llegar), ammursari (almorzar) ec. Ma adesso sono d'uso comunissimo e registrate in tutti i lessici siciliani. Anzi sono tanto comuni e volgari che qualcuna cade rapidamente sotto l'influenza della parola italiana, onde sono discreditate principalmente le voci che non hanno dizione corrispondente nella lingua nazionale; sicchè dalla gente colta e cittadina sono preferite sottoscrizioni ad albaranu, ritardari e ritardu ad altrassari ed attrassu, juntiri ad agghjcari, fari culazioni ed ammursari. Lo Scobar, dotto e deligente lessicografo, non potea segnare nel suo prezioso vocabolario le voci albaranu, attrassari ec. le quali erano parlate, è vero, dai signori, ma non anco discese nel linguaggio della plebe e non aventi perciò fattezze e portamento siciliano. Due secoli e mezzo dopc, il 1751, quando già l'isola era uscita per fortuna dalla dominazione spagnuola, quantunque non completamente dallo influsso spagnuolo, il Del-Bono, nel suo Dizionario siciliano-italiano-latino accoglie solo alcanzari, assintari e, in appendice, albaranu e attrassari; ma non agghicari e ammursari, che doveano essere riguardate tuttavia come voci non siciliane e del linguaggio spagnolizzante.

Le parole normanne cominciano a venir su nelle poesie popolari dello scorcio del sec. XIII. Dico poesie popolari, perchè in quelle auliche e nelle prose si cifuggiva dall'ammettere locuzioni volgari, come erano appunto le normanne alterate e mutilate dalla bocca della plebe. Le prose che ci sono arrivate sono tutte del genere nobile, storie e cronache: e in tutte si vede lo studio di schivare le voci basse e plebee. La nota che vi predomina è un latinismo spiccatissimo, pel quale gli scrittori s'ingegnavano di conferire ai loro lavori la serietà richiesta dal genere del componimento, e nello stesso tempo quella tinta di linguaggio generale per la quale questi lavori potessero rispondere allo scopo di tramandare fatti importanti alla posterità e di farsi leggere anche dai non siciliani.

Le poesie di Guido e di Odo delle Colonne, di Mazeo Di Ricco, del Re Enzo, del Rugierone e degli altri siciliani, le quali ci sono arrivate tradotte nel volgare toscano di quel tempo, furono tutte scritte in volgare siciliano pulito ed aulico. Vi si cercano invano i provincialismi normanni; solo, a differenza della prosa, notasi qualche maniera provenzale, come avviene, dove più dove meno, in tutte le liriche delle altre regioni d'Italia; poichè la na-

scente letteratura della penisola ebbe a modello la occitanica, fiorente allora, come s'é detto, non solo in Provenza, ma nella Catalogna e in Aragona.

La sola poesia popolare che sia arrivata fino a noi, e non nella veste originale, ma travestita alla toscana, è la famosa Tenzone di Ciullo d'Alcamo; tanto popolare che anche oggi, dopo circa sette secoli, accade sentirla ripetere da qualche contadino, il quale la recita raffazzonata a modo suo e qua e là mutilata, dandocela, tradotta nel vernacolo attuale dalla graduale trasformazione del dialetto, per composizione nuova di zecca.

Un'analisi sulle voci normanne della Tenzone di Ciullo ci devierebbe dal nostro assunto. Certamente nella Quaedam profetia, poesia siciliana che è posteriore di un secolo e mezzo (\*), se ne trovano in maggior numero; e la ragione di questo fenomeno si è detta. Tuttavia, guardando anche superficialmente nella Tenzone, ci appariscono indubbiamente voci di stampo vecchio francese: pulzella I (vfr. pulcelle e pucelle, msic. pusedda); amonestare VII (vfr. amonester, avvertire); gueri VIII; cleri e confreri XI (it. chiaro, confrate: Scob. freri); peri XIV (pa-

<sup>(\*)</sup> Archiv. stor. siciliano: an. II, fasc. II.

dre); pantasari (vfr. panteiser, alitare forte: msic. pantatiari); malvasa XXI (vfr. malvaise: msic. marvasa); patrinu XXXI (vfr. parrin, prete); disdutto, XXVI (vfr. e prov. desduit, sollazzo: msic. sdúzziu).

E col vecchio francese si possono spiegare forme tuttora insolute, come quella della strofa VI: d'auro massa a motino. Il significato di massa ci vien dato dal passo della Quaedam profetia alla strofa 268, ove questa parola significa senz'altro, come tuttora in qualche parlata dell'isola, quantità grande di ricchezze. Il vecchio francese avea amas, masse e amasseor, sostantivo di persona col significato di accumulatore di ricchezze, avaro (rs. Burguy, Gramm. de la Langue d'oïl, III). A motino è un avverbio formato sopra il vfr. mout, dall'accusativo latino multum (rs. Burguy, op. cit. e Roquefort, Glossaire de la Langue romane); e dovea importare in abbondanza, non pesato e non contato, precisamente lo stesso senso che ha l'avverbio a muzzu del siciliano moderno; il quale, invece, fu formato sopra il vfr. mults o muz, dal nominativo latino multus (rs. BURGUY, op. cit.). A motino non c'è più nel siciliano, per quanto io sappia; ma questa formazione avverbiale in - ino non è isolata: si fece a motinu sopra mut, come a pindinu sopra pendio.

Lo scrittore della Tenzone fece largo uso e

senza scrupolo delle maniere plebee, nello stesso modo che oggi in un'accademia dove sia permesso comporre in vernacolo, vedremo adoperate le maniere popolane nelle poesie di argomento comico o bernesco, le quali verrebbero sdegnate in composizioni d'argomento sacro o serio, preferendosi in questo caso un volgare pulito e tendente ad avvicinarsi alla lingua nazionale.

Come fu facile tradurre in toscano le poesie di argomento nobile e scritte perciò in siciliano di Corte, così dovette riuscire malagevole la traduzione della *Tenzone*. Per portare un esempio delle difficoltà alle quali, oltre a quelle inevitabili di certe rime, dovettero andare incontro i traduttori, trascriviamo gli ultimi versi della strofa XXIII e i primi della XXIV, secondo la lezione del Codice vaticano 3793:

Or fa un anno, vitama, ch'entrata mi se' mente:
Di CANNO ti vististi lo ntaiuto;
Bella, da quello jorno sono feruto.
Ai! TANTO 'namorastiti, Juda lo traito,
Come se fosse porpore, iscarlato o sciamito!

Nell'originale siciliano il tanto dovea far tandu o tannu che è un avverbio di tempo col significato di allora, in quel tempo. In altre scritture del vsic.

occorre spesso riscontrarlo, or tann or intandu. È adoperato nelle prose e nelle poesie volgari d'ogni genere e d'ogni tempo: nel Rebellamentu di Sichilia, nella vita del B. Corrado ec. Corre non solo in Sicilia, ma anche in buona parte del Napolitano e nella Sardegna meridionale. L'uso del tannu, qual termine di corrispondenza di tempo con quannu, come nell'esempio

Tannu lu veru amicu kjancirai, Quannu lu perdi e non lu vidi ckjùi

è recente. In più di venti esempj che ho sottomano, tutti di varie scritture del vecchio siciliano, non una sola volta esso figura in questa costruzione. — Il vecchio francese avea antan e entan che Burguy (op. cit. II, 275) traduce l'année passée, ci devant, autre fois, dal lat. ante annum; un avverbio di tempo che serviva a determinare il passato, mentre auan serviva pel presente (hoc annum, sic. avannu, vit. uguanno), e maisoan pel futuro. Una serie parallela di avverbj di tempo più vicino sono in siciliano: allura, antura (poco fa), arora (da qui a poco). Naturalissimo lo scambio di antannu o tannu con allura, riferendesi ambidue, in diverso grado, al tempo passato; ed ecco perchè vediamo adoperato di buon'ora, come nel passo citato della

Tenzone, tandu al posto di allura. Or il toscano manca di questa forma; e il traduttore della Tenzone, ignorandone il significato, tradusse tanto, che ha dato da dire tanto, fino a indurre parecchi commentatori a ritenerlo errore di copista, da correggersi al mantu.

Sulla vecchia questione in quale lingua fu scritta la Tenzone, molto s'è detto, a proposito e a sproposito. Ma noi non possiamo non sottoscriverci all'opinione di due valorosi letterati contemporanei, il D'Ancona e il Comparetti; i quali in un dotto lavoro, pubblicato a Bologna il 1875 (Le antiche rime volgari secondo la lezione del codice vaticano 3793), hanno con sana critica dimostrato ch'essa fu scritta in volgare siciliano antico. Per malinteso patriottismo si era voluto sostenere la impossibile tesi che i siciliani poeti avessero scritto in toscano. Il patriottismo non deve prevalere in questioni di scienza e di storia, e deve bastare ai Siciliani l'onore che le loro poesie, scritte in siciliano, incontrastabilmente le prime che si facessero in volgare, diedero per un pezzo il nome alla nascente letteratura della penisola e furono tradotte nel dialetto più nobile e più armonioso d'Italia, destinato fin da quel tempo a diventare lingua nazionale.

#### CAPO III.

# Svolgimento interno del dialetto siciliano.

**S** 1.

Il linguaggio che si parla oggi in Palermo, differisce un poco da quello che vi si parlava un secolo fa. Molte voci usate dal Meli sanno di stantio al lettore; parecchie altre non si adoperano più. dando ragione alla seconda parte, la sola vera, della sentenza oraziana: Multa renascentur quae jam cecidere, cadentque quae nunc sunt in honore. La differenza è maggiore tra il palermitano moderno e quello di Antonio Veneziano, poeta del sec. XVII. Paragonando però il siciliano di Veneziano con quello degli scrittori dei secoli antecedenti, non vi troviamo una proporzionata gradazione verso l'antico: avvertiamo che la fisonomia del siciliano dei secoli XIII, XIV, XV e XVI apparisce in molte parti cambiata; a segno che, se non si può parlare d'un vecchio italiano nel senso del vecchio francese, dappoichè l'italiano moderno non si distingue da quello antico che per alcune espressioni nuove e popolari, e il vecchio francese presenta rispetto al nuovo differenze organiche importanti, noi possiamo sicuramente chiamare vecchio siciliano quello

che si scrivea fino al sec. XVI, e nuovo o moderno quello che cominciò a scriversi nel sec. XVII. Qui non si tratta, è vero, della coscienza di adoperare miudre (lat. melior) al soggetto della proposizione, e milleur (lat. meliorem) al complemento oggetto, come facevano i francesi fino al sec. XV; ma abbiamo altri fatti grammaticali e fonetici non meno importanti, che il siciliano antico possedea e che il moderno ha perduto. Figliu, cavallu, grandi, gamba sono diventati figghju, cavaddu, granni, gamma; chovu, vechu, chui (clovum, vetulum, plus), i quali si pronunziavano chovu, vechu, chui, o secondo la trascrizione ascoliana hovu, vehu, hui, sono degenerati in kjovu, veckju, ckjui. Caldu, cultra sono passati a caudu, cutra. Il presente del soggiuntivo, il quale funzionava regolarmente fino al sec. XVI, è già sostituito dal pendente dello stesso modo. Si appalesa compiuta la confusione fra il condizionale e il pendente soggiuntivo, di già inoltrata negli ultimi tempi del vecchio siciliano. Quasi totale la soppressione del trapassato rimoto. Il pronome li (gli) cede il posto al ći: pòrtaći, pàrraći, per pòrtagli, pàrlagli. Smessa la forma proposizionale articolata in lu, in la, e adottata l'altra più comoda ni lu, ni la, o nnû, nnâ. I pronomi e le altre particelle suffissive sono adoperate soltanto dietro le flessioni dell'imperativo e dietro il gerundio e l'infinito: àmalu, amánnulu, amàrlu; non più dietro le flessioni degli altri tempi: amávasi, amávulu, truvàrusi, dunàtulu ec.

Il dialetto scritto del sec. XVII si è sensibilmente trasformato; dico a ragion veduta dialetto scritto, perchè è impossibile che tanto mutamento sia accaduto quasi istantaneamente nel dialetto parlato. Non si tramuta un linguaggio per concerto di letterati o per decreto di principe. Quando si pensò di scrivere fighiu. cavaddu, gamma, chiovu ec. il popolo dovea aver tramutato già in ghi, dd, nn, mm, kj i suoni gli, ll, nd, mb, h. Ci dovette essere un momento in cui il siciliano scritto differiva da quello parlato; qualcuno per ostentazione di purità credè forse di-tenersi all'antica grafia; ma in fine l'onda della lingua popolare invase ogni coscienza, e si pensò di smettere dal trascrivere suoni che non esistevano più, o che si sentivano in bocca ai più vecchi e alle popolazioni campagnuole.

Alla trasformazione ortografica del siciliano influi moltissimo la coltura letteraria italiana, promossa con le accademie degli Arcadi, con i teatri, con l'adozione dell'italiano a lingua ufficiale. In tal modo cambiossi l'ortografia, la quale, da francese o provenzale che era, fu fatta italiana. Ma la trasformazione del siciliano parlato si era compiuta

lentamente per quel principio di svolgimento dialettale che, come in tutti gli organismi, indipendentemente dalle cause esterne, impone le modificazioni alle lingue. Questa non è già una teoria gratuita ed astratta; essa emerge dall'osservazione di ciò che accade sotto i nostri occhi in ogni dialetto. Le forze che cambiano le lingue sono attuali, nè v'ha ragione a supporre che le evoluzioni fonetiche, morfologiche e sintattiche siansi compiute un tempo nel siciliano in modo diverso da quel che accade oggi. Una delle cause che perturba la stabilitá del dialetto, è quell'inevitabile e continuo neologismo di cui abbiamo discorso nel paragrafo precedente. - Essa è una forza estrinseca, imposta cioè da circostanze esteriori, dall'influenza della letteratura e della civiltà d'un altro popolo. L'altra, di cui parliamo ora, è un principio interno che si svolge lentamente nell'organismo dei dialetti; determinato principalmente dal desiderio di chiarezza, dalla tendenza alla semplificazione per i fatti grammaticali, e dal bisogno di procurarsi un minore o più comodo sforzo muscolare per ciò che riguarda i mutamenti fonetici. Per la prima i dialetti rinnovano i loro materiali; per la seconda modificano il loro organismo, con un movimento di cui la maggiore o minore celerità dipende dal grado

di attività sociale e letteraria dei popoli che li parlano. Un dialetto e una lingua immobili sono impossibili, come è impossibile l'immobilità d'una letteratura e d'una società. Lingua immobile è oggi la latina, petrificata com'è nei testi, ed incapace di azioni organiche, perchè morta. Si può introdurre nel latino una voce nuova esprimente una cosa o un'idea nuova ignorata dai Latini; ma le derivazioni e le composizioni, le costruzioni sintattiche e le risoluzioni grammaticali sono invariabili, fissate dai grammatici sulle scritture. La differenza fra questo neologismo e quello che si introduce nelle lingue vive, è evidente: l'uno è latinizzato dalla mente, l'altro è italianizzato o sicilianizzato dal laringe e dalle funzioni organiche della favella popolare. E se mai è permesso ad un modesto cultore di dialettologia il prendere la parola nella questione che si agita vivacemente sulla lingua italiana tra ascoliani e manzoniani, io penso che bisogna seguire prudentemente il moto d'evoluzione organica del toscano, ed evitare quindi il fossilizzamento della lingua nazionale.

Vi sono adunque in ogni lingua vivente, in ogni dialetto, due correnti che rinnovano con lentezza e continuità il linguaggio. Una corrente va dall'alto al basso, ed è costituita dai neologismi importati

dagli uomini che stanno, influenti per coltura e per censo, sugli alti gradini della scala sociale. L'altra corrente viene dal basso, dalle infime classi, e porta le alterazioni fonetiche e grammaticali. Se occorre qualche tempo perchè il neologismo penetri negli strati bassi, non minore è lo stento che sperimentano le perturbazioni dialettali elaborate dalle plebi, perchè vengano spinte dalla circolazione e introdotte nel linguaggio della gente per bene.

Come ci servimmo di esempj attuali per additare il cammino che fa il neologismo, così portiamo qualche esempio di modificazione morfologica recente, sviluppatasi nell'organismo del siciliano.

Cominciamo dal dire che per esprimere l'azione del verbo, oltre ai sostantivi verbali propriamente detti, come scantu da spantari (paventare), sarra o serra da sarriari o serriari (rixari-are), siddiu da siddiàri (taediare), piniu da piniàri (poenare), i quali sono veri neoplasmi con accezione più intensiva di pavor, rixa, taedium, poena, vi sono sostantivi che si formano sul supino latino, o sul participi o passato di verbi romani. Quelli derivati da supini o participi forti, sono proparossitoni e, per lo più, maschili: nòlitu (nolere), ritiettitu (receptare), vippita (bi bere), fiitu (fugere, vit. futa: Dante, Purg.XXXII, 112),

scancitu (scambiare), amminazzitu, ripezzitu, assettitu, crisita ec. Gli altri, eruiti da participi deboli, escono in - ata o in - uta, a seconda: abbrutata, cunzata, cusùta, fujùta, ammazzàta, arrubbàta, passiàta ec. Questi sostantivi esprimono, com'è noto, l'atto del non volere, del ricettare, del bere ec; ma gli conferiscono una idea più intensiva, riguardo alla durata, di quella che rendono gli altri sostantivi verbali. Or bene, il dialetto siciliano, per dare a queste forme un senso di generalità e di astrattezza, ha attaccato ad esse la desinenza - ina, e ne ha fatto abbruiatina, fuitina, ripizzatina, assittatina, scurcatina ec. Questa derivazione non è arbitraria, nè criginale; dappoichè, con processo comune al latino e alle lingue romaniche, si aggiunge questa desinenza a nomi concreti, a fine di dar loro un'accezione astratta. Lo stesso siciliano ci offre: cavaddina, virmina, kjapparina, cipuddina, sammaturina (cimatura), curina (core), caulina, vistina ec. A un osservatore superficiale parranno diminuitivi; e non lo sono, come non lo sono in italiano calcina, salvaggina, farina, porrina ec. Questa desinenza si applica pure a sostantivi astratti, per renderne più generale il significato: razzina, siritina, mantacina (dispuea) ec.

Nel vecchio siciliano manca la formazione dei sostantivi in - ina sopra participi passati; e invece

di abbruciatina ec. noi troviamo abbruciamentu ec. Qualche raro esemplare ne apparisce nelle scritture della seconda metà del sec. XVI. Il Del Bono ne registra pochissimi, sette o otto; ma in esso figura già largamente il sostantivo partecipale in – ata, donde si tirò il neoplasma, oggi prevalente, in – ina. Il Dizionario del Traina, il più ricco e il più ben fatto dei Lessici siciliani, accoglie molte di queste forme; ma non sono che una piccola parte del gran numero che il popolo ha in bocca e che continuamente deriva su questo tipo favorito.

La ragione intima di questa formazione risiede nella tendenza ad esagerare che hanno le lingue popolari; sparata, fujuta hanno il senso dell'azione, ed avrebbero anche il senso frequentativo che manca a sparo, fuga; ma coll'uso, se non hanno perduto del tutto quest'ultimo, sono diventati insufficienti ed inefficaci; s'intese perciò il bisogno d'un'altra derivazione che comunicasse ad essi la forza che non possiedono più, o che è di già indebolita. Così invirdicari non basta più a significare l'attività intensiva del verbo invirdiri; e il popolino usa già invirdikiàri, attaccando un'altra derivazione a invirdicari, il quale oggi importa semplicemente invirdiri. In un altro ordine di fatti, arittola (leccia, pesce), rusiñuolu, smarrirono il loro senso diminuitivo, e, per

rifarlo, occorre cavare un'altra derivazione diminuitiva: aricculedda, rusinulickju, rusinuleddu.— Palermita, Agostano, Notese si logorarono anch'essi e diventarono, per la stessa ragione, Palermit-ano, Agostan-ese, Notic-ano.

# S 2.

Questa di cui abbiamo parlato è una formazione naturale, spontanea e irreflessiva del dialetto, dovuta esclusivamente al suo svolgimento interno. Oggi si manifesta a noi nel suo pieno vigore. Come si è visto, essa è cominciata a figurare sporadicamente in qualche scrittura del sec. XVII; ma dovea esistere più largamente di quel che appare dai codici, nella lingua parlata, e non ci sono voluti meno di due secoli e mezzo, perchè essa giungesse alle proporzioni di sviluppo nelle quali si trova al presente. Noi assistiamo pure alla riduzione delle coniugazioni: si tende a lasciarne due, in - ari e in - iri; fondendo con quest'ultima la conjugazione in - iri breve, corrispondente all'italiana in - ere breve. Nella plebe è già molto innanzi l'uso di conjugare ugualmente in tutte le flessioni partiri, curriri, vidiri; e in ordine agli infiniti, forse per sentimento di riparazione, s'ingenera una nuova confusione, facendoli tutti brevi: pàrtiri, curriri, vidiri. Decisamente tutto questo è dovuto all'inclinazione dei linguaggi plebei a semplificare e a non infastidirsi in sottigliezze grammaticali.

Quel che accade sotto i nostri occhi per le trasformazioni accennate, non in modo diverso nè per altre cause dovette accadere riguardo alle altre. Così il siciliano si è spogliato del presente del soggiuntivo. Questo tempo funzionava regolarmente fino al secolo scorso, almeno da quel che appare dalle scritture. Oggi per dire: torni domani, desidero ch'ei parta, si dice: turnassi dumani, disidiru ki partissi; e delle volte, specialmente se la frase non accenna a tempo futuro, si sostituisce il presente dell'indicativo: pari ki voli kjoviri, cridu ki sta vinennu.- Le interiezioni: ammaruvaja! (a mare vada il sinistro augurio!), mannaja! (malanno abbia!), nzamai! (non sia mai!) han preso forme perfettamente inorganiche. Chi le adopera non sa il valore degli elementi che le compongono, e le sfigura con strani idiotismi: maruvaja!, senza mai! - Vegna (venga), vaja (vada) sono diventati semplici particelle sollecitative col senso di su, orsù; e pozza (possa) funge l'ufficio di congiunzione: così pozza ca mori importa ancorché egli muoja. Si salvarono le frasi interiezionali che poterono cambiare il presente del soggiuntivo in presente dell'indicativo: Diu nni scanza! (Dio ne scansi!) Diu ĉi libira! (Dio ci liberi!). Tolti questi esemplari di presente soggiuntivo, esemplari di forme già morte, e pochissimi altri qui non ricordati, gli altri verbi han perduto questo tempo. - Gli stessi proverbi, i quali sogliono tramandarsi con molta fedeltà da una generazione all'altra, han cambiato il loro presente sogg. in imperfetto dello stesso modo o in presente dell'indicativo. Alla metà del secolo XVIII, il Del Bono nel suo Dizionario, insieme colle seguenti frasi che accennano alla soppressione del pres. sogg: Pari ki scarpisassi ova, Pari ki si vulissi mancari lu munnu, registra pure questi proverbj: Nun vaja scausu cu' simina spini, Cui ha fattu mali si lu kjanća, Cui si punci nesa fora, Cui nun nni sapi nun si ci metta. Oggi questi proverbj corrono ancora; ma i presenti del soggiuntivo vaja, kjanća, (pianga), neša (esca), metta son diventati va o jissi, kjançi o kiancissi, neši o nišissi, metti o mittissi.

Non occorre neanche dire che col presente soggiuntivo è caduto pure il passato prossimo dello stesso modo.

Un altro tempo soppresso nel nuovo siciliano è il trapassato rimoto, al quale si è sostituito il passato rimoto. Così le seguenti costruzioni che si

leggono nella poesia del Rapi: appi addimandato, appi narratu, fommu nati ec. oggi si riducono a dimannàu, narràu, nascemmu.

La conjugazione dei tempi composti, nel vsic. del sec. XIV, è quasi sempre corretta: si accompagna cioè il verbo essere e i verbi intransitivi con l'ausiliare essere, e i verbi attivi con l'ausiliare avere. Rari i casi d'improprio uso del verbo avere. In tutta la Vita del B. Corrado (sec. XIV), per portare un esempio, capita due o tre volte. Negli scritti dei secoli posteriori la semplificazione appare progredita; ma non ancora accenna a diventare regola generale, come è adesso nel nuovo siciliano.

Nel vsic. sono poco frequenti i casi d'irregolarità nell'uso del condizionale e del pendente del soggiuntivo. Come si sa, il dialetto moderno adopera indifferentemente l'uno o l'altro, sia nella proposizione principale, sia nella subordinata; poichè si é perduta completamente la coscienza del condizionale; e della modalità d'azione da esso espressa, se n'è investito il pendente del soggiuntivo: si iu avissi siti, vivissi; — si iu avirria siti, vivirria; — si iu avirria siti, vivissi. Non si può dire che nel vsic. si usasse sempre regolarmente; ma il guazzabuglio che c'è ora, non vi era di certo. Questa specie d'alterazione sintattica era già cominciata; e si vede che anche

per questa, come per le altre, il tralignamento era accennate; tralignamento che poi si è ingrandito, intaccando profondamente l'organismo del dialetto. Oltre al bisogno di ridurre-le difficoltà, di livellare, evitando il complesso e ciò che chiederebbe sforzo d'attenzione, una delle cause che deve avere influito su questa deplorevole confusione tra il condizionale e il pendente soggiuntivo, risiede nella somigliante desinenza flessionale di questi due tempi; stantechè il condizionale veniva dal vsic. coniugato in due maniere, come si fa in altri dialetti d'Italia: iu avirria, iu avirrissi. E questa seconda maniera dovette ingenerare la confusione, cominciando dai verbi della 2ª e della 3ª conjugazione, i quali sono in maggior numero. Non è però solo il siciliano, nelle lingue romaniche, che offra un fenomeno di tal fatta. É accaduto qui ciò che accadde nel vecchio francese; il quale pure, nelle frasi ipotetiche, adoperava il pendente del soggiuntivo, sia nella proposizione principale, sia nell'incidente (rs. Burg. I, 142).

Il siciliano moderno ha inoltre abbandonato molti passati rimoti forti o primitivi (1ª e 3ª persona): caddi, cossi (cuocere), culsi (cogliere), cursi, discupersi, junsi, morsi (mordere), percotti (percuotere), placzi (piacere), prisi, richippi (ricevere), sparsi, spasi (span-

dere) e dispasi, spinsi, valsi, vinsi ec. Come per le altre deviazioni, anche per questa i sintomi appariscono di buon'ora nel vecchio siciliano. Molti ne rimangono ancora al dialetto: appi (avere), così (cogliere), critti (credere), kjoppi (piovere), persi (perdere), potti (potere), prisi, stisi, vinni, vosì (volere, vsic. volsì), appisi, šisi, ec. Ma noi assistiamo alla loro lenta trasformazione in passati deboli o derivati, i quali si preferiscono dalle plebi per la loro regolarità: cugghtu, cridtu, kjuvtu, putiu, pigghiàu, stinntu, viniu, vuliu, appinntu, šinntu.

### s 3.

Oltre alle deviazioni fonetiche e sintattiche, ciò che contribuisce principalmente a comunicare al vsic. un'aria di arcaicismo la quale manca al toscano del sec. XIII rispetto al moderno, è la trasformazione di alcuni gruppi consonantici e il passaggio dai battimenti più forti ai più deboli, in ispecie per le labiali.

Di tutti i tralignamenti fonetici presentati dal moderno siciliano, l'indurimento del ll in dd apparisce pel primo. Nelle Storie popolari, ripubblicate molto opportunamente dal Salomone-Marino, delle quali la più antica è del 1566, è raro trovare qualche caso di nullu, folli, chilla, vudella. Girolamo

Puglisi nel suo poemetto in ottava rima sul B. Corrado Piacentino, stampato in 2ª edizione a Palermo, il 1508, non accenna a cambiare. Anche oggi ci sono molte eccezioni, e in alcune parlate il ll è tuttavia intatto. In poesia accade che il ll qualche volta sia preferito allo dd (si riscontrino i canti della Raccolta amplissima di LIONARDO Vigo ai numeri 308, 309, 337, 1212,2088, 2541, 2564, 3421, 3761, 3762, 4162, 1463). Il *ll* viene inoltre conservato nei cognomi: Caravella, Carelli, Bunelli, Giardinelli, Dunzellu, Guastella, Gallu ec., Alcuni sostantivi non sono attaccati da quest'alterazione: cristallu, turilla, cappella, bidellu, franella, galluni ec; parecchi altri conservano il II, perchè vengano distinti da omonimi che hanno un altro significato: ballu e baddu (chiasso allegro), vašellu e vašeddu (arnia), fratellu (frate) e frateddu (cugino), collu (fardello) e coddu (collo), balla e badda (palla) ec.

L'uso del dd invece del U, che in Sardegna è anche più esteso, doveva esistere nei bassi fondi del vecchio siciliano e nen può essere venuto su tutto in una volta.

Al lj latino rispondono nel siciliano cinque suoni: Orientale e Notigiano figghju, Ennese figliu, Geracese fillu, Linguaglossese fikju, in qualche parlata del Notigiano (Chiaramonte) figgu. Le scritture del

vsic. ci dànno la sola risoluzione gli. Il palermitano, che è sempre il primo ad usare, scrivendo, le alterazioni fonetiche e le altre degenerazioni dialettali, non schivava di adoperare lo gli fino al 1566, come si desume da una poesia stampata in quell'anno e ripubblicata dal Salomone-Marino (op. cit.); in essa si notano or piglianu, pigliannu, ingagliasti, vogliu, ed or piglianu, pighia, famighi, fighiu, voghiu, secondo la nuova maniera.

Guardando un pò addentro nella serie dei riflessi siciliani del li latino, si può inferire che questo subì nell'isola due principali alterazioni, non tenendo conto del poco esteso li=ll, simile affatto alla risoluzione sarda. Una è lj=gli (paglia, consigliu), come nel toscano, napolitano ec. L'altra è lj=j (paja, consiju), conforme all'alterazione pedemontana. La prima è viva in un terzo, o giù di lì, della popolazione dell'isola. La seconda è già spenta: ci resta solo, in testimonianza di questa fase, qualche parola, come voju (voleo), ajulu (aliulus), fiju (filius), oju (oleum) ec. E fu da questa che nacque la fase attuale *lj=gghj*; dappoichè il suono leggermente gutturale dell'j di paja, cunsiju si rafforzò un poco e diventò ghi (paghia, cunsighiu), come si pronunziava due secoli or sono a Palermo; oppure diventò kj (pakja, cusikju), come nella parlata linguaglossese. É facile comprendere il progressivo rafforzamento dello ghi (siciliano del sec XVII fighju, travaghju) in gghi del siciliano attuale: figghju, travagghju. Rs. pure il Dizionario di Del Bono.

Un argomento per provare che il gghi di figghiu vien da j per rafforzamento di suono e non da gli, lo caviamo dal seguente fenomeno. Accade in questo, come in altri dialetti, che le consonanti iniziali si raddoppino, quando la parola precedente è costituita da un monosillabo accentato o forte. Così trì ttesti (tre teste), a mmorti ec. Per il v, il raddoppiamento si fa passando ad un'altra omorganica di suono più vibrato: a bita, tri boti (tre volte). Questa duplicazione va attribuita all'appoggiatura che fa la voce sul monosillabo accentato. L'i iniziale della parola siciliana, sia esso un i primitivo come in jocu o secondario come in jornu, jemmuli (gemini), quando si trova nelle condizioni sopradette, cioè dietro a un monosillabo accentato, si rafforza passando a gghj: a gghjornu, tri gghjoca, sù gghjėmuli (son gemelli).

#### \$ 4.

Un'altra importante deviazione fonetica subì il vecchio siciliano nei riflessi delle basi latine tl, cl, pl, fl e nelle parallele dj, pj, fj, bj, vj. Oggi situla, planum, pipiare fanno sickju, kjanu, pickjiari, nel solo notigiano sicću, ćanu, piċċiàri; — flumen, apium fanno dappertutto ćumi, aċċu. Intanto, nel vecchio siciliano d'ogni distretto dialettale, troviamo scritto sichu, chanu, pichari, kyumi, achu. Or bene, si pronunziava siċċu, ċanu ec. secondo l'attuale fonica notigiana, o sickju, kjanu, come fanno oggi il resto dei Siciliani?

Il segno ch del vecchio dialetto non petea corrispondere al ch dell'italiano archi; dappoichè, per rappresentare questo suono gutturale dinanzi alle vocali e—i, specialmente dinnanzi all'i, il vecchio siciliano adoperava il k o il ch: fraschi, toki, stanchi, poichi, che ec. Ma, se non era gutturale, era esso palatino, e gli esempj sichu, chanu si pronunziavano perciò sittu, canu? A prima vista parrebbe così; e nello stesso modo che il Palermitano, il Messinese ec. dicevano allora figliu, muglieri, suono rimasto alle popolazioni ennesi, e cavallu, killu, suono rimasto a quei di Bronte, così si sarebbe indotti a credere che un tempo tutti i siciliani pronunziassero sittu,

canu, cavi come fanno tuttora i notigiani. Con questa versione si giustificherebbe la pronunzia palatina dello ch in chichiri, chima e dappertutto dove le c non proviene da j o l implicati; perchè, come vedremo in seguito, il vecchio siciliano continuava pure con ch il ci latino.

Questa ipotesi è ardita e inverosimile, quanto l'altra che attribuisce a questo nesso grafico del vecchio siciliano il suono kj o ki. E se il passaggio dell' ll in di e dell'j in ghj è fisiologicamente spiegabile e naturalissimo (perchè il ll e il di sono affini e si formano ambidue battendo la lingua sullo stesso punto dell'arco palatale, perchè identico è il punto d'appoggiatura dell'j e del ghj), innaturale e inesplicabile è invece il passaggio dello  $\dot{c}$ , consonante palatina e quasi alveolare, allo kj, suono schiettamente gutturale, per via della distanza che c'è tra un punto e l'altro dell'organo ove questi suoni si formano.

Noi risolviamo la tesi nel modo seguente.

Nello stesso modo che dal latino lj (filium) si ebbe una prima precipua fase j (fiju), donde un leggiero condensamento passando alla gutturale sonora j (fighiu) o alla omorganica sorda k (fichiu), così i gruppi latini clj, plj, tlj e pj, bj, vj, dalla stessa primitiva fase j, della quale sussistono alcuni esemplari:

jaga (piaga), judiri (cludere), jumazzu (plumacium), jru (glirem) ec. pervennero alla gutturale h o ;; vehum, sihu, havi, pihiari, humbu o jumbu. Il ch del vsic. è contemporaneo di quest'evoluzione fonetica e rappresenta appunto questo h, il quale corrisponde al suono del ch tedesco di lachen, del greco moderno y e dal c toscano fra vocali (la harne): Rs. Ascoli, Arch. glott. I, XLV. Nel siciliano moderno il fi non è interamente estinto; esso si riscontra in qualche angolo dell'Ennese: haia (cavea), humi (flumen) ec. In seguito, questo suono del vsic. tendendo sempre più a farsi consistente, passò all'esplosivo kj nelle popolazioni siciliane a substrato italico, a i in quelle di razza celtica. Ecco perchè il vsic. chumbu (leggi humbu) è diventato in Noto cummu, altrove kjummu e anche ghjummu (in Siracusa, dall'altra formela plj = j = j = ghj). I notigiani dovevano rendere il h con minore consistenza di quel che facessero gli altri conregionari dell'isola, e quindi scivolarono facilmente nel suono palatino. I siciliani italici tramutarono in č i riflessi di fi e fl, perchè l'aderenza anche tenue del f comunicò al li di liumi (flumen) un suono fricativo tanto deciso, da non permettere loro la evoluzione h=kj, come aveano fatto per le altre basi. Notiamo tuttavia schingiri, fingere (Vallelunga). Lo Scobar trascrive lo h di humi, sopprimendo il c del nesso ch (hiumi), quello c che comunicava al nesse suddetto una maggiore consistenza gutturale.

Meglio d'ogni esposizione che potrebbe parere complicata e nojosa, presento al lettore uno schema dove ho raccolto i diversi sviluppi fonetici dell'j latino proveniente da li, cli, bi ec. Per la costruzione di questo schema ho fatto contribuire varie parlate del dialetto. Noi troviamo nello spazio tutte le evoluzioni accadute nel tempo. Come per l'antropologia l'età della pietra, del bronzo, del ferro si succedono e coesistono, e una vien dopo all'altra ma non la discaccia, così per la glottologia, in una sfera di tempo più ristretta, possiamo dire che il vecchio siciliano non è completamente sparito. Le note caratteristiche di esso non si trovano. è vero, conservate per intero in una parlata; ma non è difficile scorgerle qua o là, continuate più o meno fedelmente, una in grande, un'altra in piccole proporzioni.

#### SCHEMA FONETICO

DEI RIFLESSI SICILIANI DELL' J E DEL L'J IMPLICATI

Qui si deve parlare d'un altro fatto fonetico, già da noi accennato nelle *Trascrizioni*, in principio di questo lavoro.

Il segno ch veniva pure adoperato nel vecchio siciliano per rappresentare il suono continuatore di ce, ci latini: chella (cella), chichiru (cicer). Nessuno crederá che questo ch venisse pronunziato come il ch di chavi, sichu (situla); in questo caso non si saprebbe spiegare perchè chamari, vechu siano diventati kjamari, veckju, e chima, charmari, fachi, siano passati a cima, carmari, facci. Nelle poesie di quei tempi troviamo occhi rimato con toki, imbrocki (Quaed. prof. 42); ma non avviene mai d'imbattersi in machi (maculae) rimato, a mò d'esempio, con fachi (facies). Se nel ch, succedaneo del cl, tl, dovea esservi inerente il suono k, questo suono dovea invece, essere molto meno consistente nel ch continuatore di ce, ci latini. Poichè, ove in ambo i casi il ch avesse avuto suono identico, il rafforzamento successivo avvenuto in machi (oggi macki) ci sarebbe stato anche in fachi (oggi facci). Io non ho esitato perciò ad ammettere che il ch del vecchio siciliano, là dove è continuatore di ce-ci latini, corrispondeva ad un suono meno gutturale del h, ad un suono dove si sentisse meno il k; e questo, a mio avviso, può essere stato il c. Il quale é un

suone intermediario tra la combinazione  $k_j$  e il c italiano di selce, o  $\dot{c}$ ; e si riscontra nei dialetti ladini, variando più o meno da regione a regione (Ascoli, Arch. glottolog. I, XLVI). Esso sarebbe il suono intermediario tra l'attuale  $\dot{c}$  e il c dei Latini, pronunziato k. (\*).

Nel lessico siciliano abbiamo pure qualche testimonio dell'antica fase primitiva: abbiamo, cioè, delle voci che non furono intaccate dalle alterazioni fonetiche subite da ce—ci latini, e non passarono quindi al l' del vecchio dialetto, e non al l' del nuovo: tiròpica (ciropicem), kèrkiri (cicercula), mucari (mucere), d'appricu (duplicem), kircu (circus),

<sup>(\*)</sup> Per tradizione popolare si crede in Sicilia che nelle stragi del Vespro, per riconoscere i Francesi da' Siciliani si facesse a' sospetti ripetere la parola ciciri (ceci), e che si uccidessero quelli che rispondevano kikiri. Secondo la fonica del siciliano d'oggi, questo fatto è inesplicabile; perchè se i Francesi volessero avvicinarsi all'attuale pronunzia siciliana della voce ciciri o ciciri, pronunzierebbero sisiri o sisiri; non mai kikiri. Ma ad essi gl'isolani ingiungevano di pronunziare ciciri, scritto in quei tempi chichiri, perchè in questa voce il suono che si trascrivea con ch, non corrispondeva a c, a c, o a ki; corrispondeva bensì a un suono gutturale intermedio, fra c e kj, come sopra abbiam detto, e estraneo a' mezzi fonetici di quei francesi, che ricorrevano allo ki per renderlo alla meglio.

àkiru e àgghiru (acerem), cululùkira (culo-lùcciola), lui (luce), scritto luchi nel vecchio siciliano.

Gli scrittori del vecchio dialetto ricorrevano spesso alle basi primitive: clavi, plaga ec. Più che latinismi, sono un ripiego per evitare un segno grafico comune ad un altro suono. Le vere forme letterarie, divenute popolari, non presero mai lo sviluppo cl = j = k, il quale appartiene alle prime fasi dialettali: Ecclesia, escludiri, flaccu diventarono Cresia, escrudiri, fraccu.

# § 5.

Cause meno importanti di differenza, tra il vecchio e il nuovo siciliano, sono l'assimilazione e il passaggio da una specie all'altra del medesimo genere di consonanti.

Notevole l'assimilazione del d nel gruppo nd (di cui non manca qualche esempio nel vecchio italiano, specie negli scrittori romaneschi): mundu, andari, secundu, standu, grandi sono diventati munnu, annari, secunnu, stannu, granni. Solo in molta parte del Messinese si conserva inalterate. Nel Palermitano del 1566, 1628, 1720 si scrivea or quandu, purtandu ec. ed or quannu, purtannu. Nel Catanese del 1697 manca completamente l'assimilazione; e ugual-

mente nel Licatese (rs. le cit. Stor. popol. di Salomone-Marino) e nel Notigiano del 1598.— Fino al 1790, Pasqualino registra furibundu, orrendu, profundu; e Meli rimo stupenni con comprendi.

Un'altra assimilazione è quella del b nel gruppo mb. Il vecchio siciliano scrivea entrambu, chumbu, Siptembru, Lumbardia ec; oggi, eccettuatone quel di Bronte e qualche altro, si dice: ntrammi, kjummu, Sittèmmiru, Lummardia. Il Del-Bono, che fu uno dei primi a romperla colla tradizione e a bandire dalla scrittura i segni non più rispondenti alle trasformazioni patite dal dialetto, trascrive costantemente gamma, ec. non gamba.

Il b è passato nel siciliano moderno ad una labiale più debole, al v: varva, tivu, vasu, vattiri, vuggbjri, erva, voi (bos), facevano nel vsic. barba, chibu, baxu, battiri, bulliri, erba, boi.

In una buona metà dell'isola, specialmente all'oriente, il d si è pure affievolito in r. Il vecchio notigiano e il vecchio catanese dicevano pedi, desi (dedit), denti, midulla ec; oggi pronunziano peri, resi, renti, mirudda.

Di parecchie altre divergenze si parlerà, quando passeremo in rassegna gli elementi fonetici e grammaticali di questo dialetto.

Da tutto quel che abbiamo detto in queste poche pagine, si scorge che il vecchio siciliano differisce non poco dal nuovo. Nel complesso però esso non è totalmente scomparso. Non lo riscontriamo nel vernacolo delle grandi città e nel grosso della popolazione siciliana, nè lo troviamo intero in una sola parlata; ma molte delle antiche posizioni fonetiche si sono fissate organicamente in una zona, e talune altre si sono tramandate sporadicamente e senza rapporto di sorta coll'attuale organismo. Tutte le parlate convergono al vecchio dialetto, il quale incontrastabilmente era più omogeneo, e non presentava da regione a regione, da comune a comune, le notevoli differenze glottologiche che presenta il nuovo. Perciocchè è accaduto che l'inevitabile svolgimento dialettale è stato in alcune località più lento, in altre più rapido; qui si è preferito fermarsi in un'alterazione, quando là si è passato alla successiva; ad una parlata ha fatto più comodo la sorda, ad un'altra la sonora, e, pel modo di profferirle, in una contrada si predilige la continua, in un'altra la momentanea del medesimo ordine di consonanti, di quelle, cioè, che provengono dal medesimo punto della bocca nel quale sono formate.

Il siciliano attraversa in questo momento un

periodo importante della sua vita: esso assorbe avidamente la lingua nazionale. L'entusiasmo con cui l'isola s'è annessa all'Italia continentale, l'uso più largo e più corretto dell'italiano nelle conversazioni e nella scrittura, il rimescolamento delle popolazioni e de' dialetti, reso agevole dalla più facile viabilità e dall'intreccio di molteplici interessi, le scuole, l'esercito, gli uffici pubblici, tutto questo contribuisce al rapido rinnovamento del siciliano, come d'ogni altro dialetto della ringiovanita penisola. In tanto attrito d'attività, un gran numero di voci italiane penetrano nel siciliano, e ne mutano la fisonomia; e forse, in questo scambio non avvertito oggi, qualche vocabolo siciliano, più vitale o più fortunato, entrerà nel patrimonio della lingua nazionale.



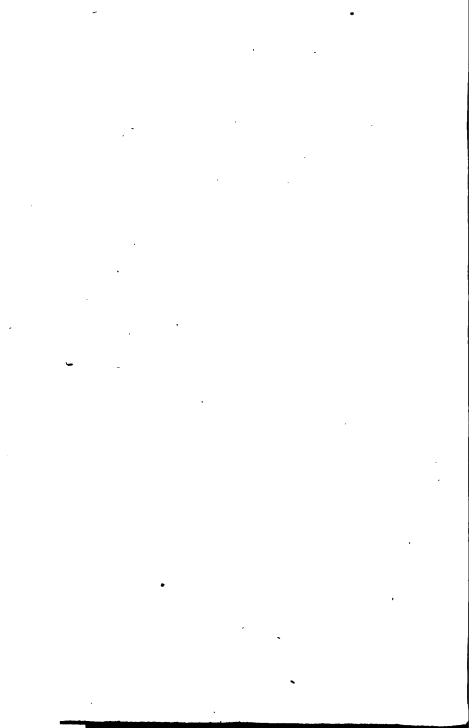



# SERIE DI SCRITTURE IN DIALETTO VECCHIO-SICILIANO

(SECOLI XII-XIII, XIV, XV-XVI).

~{\$£36}~

I.

Codici Sciclitani. (sec. XII-XIII).

Questi due manoscritti si trovano in Scicli tra gli atti di Giuseppe Di-Lorenzo, notaio del sec. XVII; il quale usava, tra' suoi rogiti, registrare tutto ciò che si riferisse alla cronaca del suo paese. Io li ho avuti dal Prof. D. Corrado Sbano, intelligente

amatore di cose patrie. Quantunque portino le date del 1091 e del 1111, pure non si andrà lontani dal vero ritenendoli posteriori d'un secolo. Quelle date si riferiscono evidentemente all'epoca in cui avvennero i fatti, non a quella in cui furono narrati.

L'ortografia di questi mss. porta segni non dubbi d'un'antichità anteriore al sec. XIV. Il nesso gn è scritto costantemente con ny: manyu, xenyury, punya, accumpanyati; eccetto nella voce lat. magnýfycat (\*). Il ch serve tanto a figurare il suono c di facchia (facies), chelo, uchixero, ecchidio, prechedenti, quanto il si di chamao, vecho (vetulus), chavaturi, cupercho e anche il k di chi (qui), barchi, dischiachari. Dalle seguenti parole si può agevolmente vedere quante consonanti si rendessero con il x; xeniuri, exerxito, dixtruiri, riuxio, xaraxini, moxiro, stixi, xaxerdoti, immenxo, fexta, ammoxati, vetuxta, dixero, xyfo, cumbaxato, radrixaro. — Notevole é sopratutto il segno gutturale gh in costinghere, fughire; eccettochè nel nome normanno Yorgy.

La scarsezza dei segni alfabetici, per la quale si era costretti a rappresentare con una sola figura

<sup>(\*)</sup> La vocale *i* in questi mss. è resa costantemente con y. Qui, per esigenze tipografiche, dobbiamo sostituire la *i*.

parecchi suoni affini; il frequente ricorrere che in questi codici si fa al latino, per difetto di modi volgari o quando questi si credeano inefficaci, sono indizi sicuri di lingua bambina, o meglio di dialetto che fa i primi passi per diventare lingua scritta. Il vecchio siciliano, del sec. XIV e de' seguenti, scrisse magnu, signuri, accumpagnari, ki, discachari, exercitu, sarachinu, stissu, sacerdotu, ammuchari, radriczari, determinando con più precisione quei suoni che prima erano trascritti con unico segno.

Questi due cimelj del più antico siciliano che io conosca, mi sono venuti nelle mani quando avevo finito d'ordinare e di copiare i materiali di questo tenue lavoro. Il lettore vedrà da sè come trovino conferma per essi le mie supposizioni sul suono gutturale del g dinanzi ad e ed i. E, visto che col ch si rappresentavano il h, il ë e il h, non farà maraviglia se in seguito, adottato quest'ultimo segno per la sorda gutturale dinanzi a vocale dentale, restasse il ch per la figurazione del suoni ë e h.

X

Ecce copiam memoriae invenitam in Archivium de oppidi Triquetri de Terra Xicli 5 Martii 1653. Videlicet Anno Domini nostri J. XP MXCI tempora quadragesime

Vinni in la marina di li michenchi ora dicta donnalucata (1) lu barb ammiro balicani cum uno maniu exerxitu per dixtruiri omnu phidili kriptiani et la nostra ixula et lu barbaru cani nun chi riuxio chi lo populo di Xicli si moxi tuctu e si armau et accursi per costingherlo et farilo fughire a quillu barbaru infidili ma videnno lo numiro di li infidili grandi assai se prostraro cum la facchia per terra et per quando nos Xeniuri J. PX. et la MP. Vi de la pietati che camaru (2) per darichi fortia et coraio per dischiachari li barb Saraxini et illico et statim videro in lo chelo una nugola che isplindea ut solis cum dintra la Vi. MP. cum brandus in dextera et chi rintronava a lu sou populo en adsum ecce me civitas dilecta protegam te dextera mea si livaru da terra di un subitu et videro lo exerxito di li normanni ut velociter acquila per aiutarili el uniti tucti si moxiro ut fulminem supra quilli infidili et li distruxiro et fu tali la confuxiuni et lo pavento che si uchisero ipsi stixi ut more canis trofbs (3) durau la punia

<sup>(1)</sup> Donnalucata: ar. Ayn-al-awqat, fonte delle ore, per la sua intermittenza corrispondente alle ore delle preghiere musulmane. Rs. il \$ 4 pag. 40. — Rs. pure il bel lavoro di R. Solarino: RICERCHE STORICHE, pubblicate nel Circondario, giornale di Ragusa Inferiore, al num. 3 del 1880; e l'appendice al num. 23, anno 1877, del giornale modicano l'Avvenire economico.

<sup>(2)</sup> camaru, clamaru, chiamarono.

<sup>(3)</sup> trofabs, idrofobi.

quasi per uno iorno et di poi li sancti xaxerdoti cantaru Tedeum laudamus et lo magnificat accumpaniati di lo exerxito et di lo populo et la nocti tucti li normanni et tucto lo populo si ristaro in lo dictu locu pir prigari et ringratiari a Dio et MP. Vg. chi li salivau di lo ecchidio et di infidili la matina si aritroao lo campo cum immenso numiro di morti et li barchi di li infidili tucti fugati et de poi si ringrantiau lu grandi Dio la MP. Vi et si chamao di li pi ss saxerdoti santa MP. militum pro xiclensibus et si stabileo farichi la festa omnu anno in lo iorno sabato prechedente a la Dominica di passioni iorno solimni di la punia et cussi fu liberata la nostra Yxula per sempri amen.

#### XX

Anno Domini et in lo misi di martio MCXJ iorno di venneri.

Yorgi di sommoquis vecho commilitoni Normanduus che fachia di poi lu chavaturi (1) di li antiquitati ammuxati (2) in la terra inveniens nanti la vetuxta et dirutam ecclesia S. M. di pietatis unu simulauro di la madonna di dicta ecclesia di la pietati et chamao tucto lo populo et li saxerdoti di la terra di Xicli et dixero chi era quilla chi un tempu ammuxaro li antiqui kriptiani di la

<sup>(1)</sup> chavaturi, custode. Più tardi, per l'influsso catalano, si adoperò chaviteri (v. Scobar).

<sup>(2)</sup> ammuxati, sotterrati: vfr. mucher.

<sup>(3)</sup> xifu, truogolo, vaso di pietra: lat. scyphus. Scob. chiffu; msic. šifu e skifu.

terra di Xicli quando vinero li infidili Xaraxini ut positam erat in uno xifo (3) di petra forti cum lo cupercho di petra beni situato et beni cumbaxato et tucti gridero viva la matri di pietati et radrixaro di subito la ecclesia et rimisiru cum ioia lo culto et la devotioni in la ecclesia di la pietati cum multo ferguri di tucta la terra di Xicli et cum limosina di tucti li fidili kriptiani amen.

II.

# Canzone di Stefano Protonotaro,

allegata da G. M. BARBIERI (Dell'orig. della poesia rimata; Modena, 1790.), per esempio del puro volgare siciliano.

Ho lasciato il testo nella sua integrità, perchè lo scopo pel quale viene riprodotto in queste pagine non è di farvi correzioni e commenti. I lievi raddirizzamenti che ho creduto di farvi per l'intelligenza di qualche passo, li ho chiusi tra parentesi.

Faccio notare che manca il verso 19°, il quale ho segnato con puntini, e probabilmente mancano pure i sei primi versi dell'ultima strofa, dopo il 60°.

Il lettore si accorgerà facilmente da sè che questa canzone ha subito non pochi rimaneggiamenti dai trascrittori italiani e che in molte parti la lezione devrebbe essere ridotta alla genuina e primitiva.

Egli tuttavia noterà un pò di differenza tra il

siciliano di questa e il siciliano delle altre poesie pubblicate in questa serie, e riceverà dall'insieme un'impressione di maggiore simiglianza col toscano. Ma la differenza sarà molto attenuata, quando si penserà che quest'illusione nasce, oltrechè dal rimaneggiamento sopraccennato, dalla natura del metro nel quale si scrissero quasi tutte le canzoni d'amore fatte o tradotte nel vecchio toscano, dall'argomento nobile e cortigiano, dall'aria gentile e ambiziosa dell'intero componimento.

Pir meu cori allegrari, Ki multi longiamenti Senza alligranza et ioi d'amuri è statu, Mi ritornu in cantari; Ca forsi levimenti Da dimuranza turneria in usatu. Di lu troppu taciri E quando lamu a rasuni di diri, Ben di (dii) cantari e mustrari allegranza: Ca senza dimustranza Ioi siria sempri di pocu valuri. 12 Dunca ben-de (dee) cantar onni amaduri. E si per ben amari Cantar iniusamenti Homo, chi havissi in alcun tempo amatu, Ben iu diviria fari Plui diluttusamenti Eu, ki son de tal donna inamuratu, . . . . . . . . . Dunde e (è) dulci placiri

E di bellici cotanta bonitanza,

Ki illu ma (m'ha) pir simblanza Ouandu eu la guardu sintiria dulzuri 24 Ki fu la Tigra in illu miraturi, Ki si vidi livari Multu crudilimenti Sua nuritura, ki illa a nutricatu. E si bono li pari Mirarsi dulcimenti Dintra unu speclu, chi li esti amustratu, Ki lublia (lu ublia) siguiri, Cusi me (m'è) dulci mia donna vidiri, Keu (ki eu) lei guardandu metu in ublianza Tutt'altra mia intindanza, Si ki instanti mi feri sou amuri 36 Dun (d'un) culpu, ki inananza tutiluri. Di kieu (ki eu) putia sanari Multu legeramenti, Sulu chi fussi a la mia donna agratu Meu serviri e penari. Meu (Ma eu) duitu (duitu) fortimenti, Ki quando si rimembra di sou statu, Nulli dia dispiaciri.

48 Ca sentiramu engualimenti arduri.
Purriami laudari
Damari bonamenti,
Comomu da lui beni ammiritatu;
Ma beni e da blasmari
Amur virasementi,
Quando illu da (dà) favur dalunu latu,

Ma si quistu putissi adiviniri, Ch'amori la ferisse de la lanza, Che me fere, (e) mi lanza, Ben crederia guarir de mei doluri E l'autru fa languiri;
Ki si lamanti nun sa suffiriri,
Disia damari, e perdi sua speranza.
Ma eu sufro in usanza,
Keo (ke ho) visto adessa bon suffirituri
60 Vinciri prova, et acquistari hunuri.

E si pir suffiriri
Ni per amar lialmenti e timiri,
Homu acquistau damur gran beninanza,
Diyu aver confurtanza
Eu, ki amu, e timu, e servu, a tutturi
Cilatamenti plu chi altru amaduri.

#### III.

## Quaedam profetia.

Estratto dall'Archivio storico siciliano (anne II, fasc. II), dove fu pubblicata e illustrata da Stefano Vittorio Bozzo.

- O fortuna fallenti, pir ki non si tuta una? affacchiti luchenti, et poi ti mustri bruna: non ti porti a la genti sicundo lor pirsuna, ma mittili in frangenti pir tua falza curuna.
- A ti mindi ritornu, oy nostru criaturi!
   quandu mi isguardu intorno tramutu li culuri.
   ki notti mi par iornu, tanti fai fatti duri,
   fidi et spiranza morinu pir li toi gesti scuri.

- 3. Ma pur si tu mi spii (1), oy guarda quantu mali! viyu multi brigi (2), tuttu lu mundu equali; pirduti su li rigi, et li singnuri naturali, non cha nixuna ligi, nin raxuni a cui pur vali.
- 4. Lu beni cumun tachisi, lu mal si isforza avanti, nullu è ki staya in pachi, non cha nixun bisanti, virtuti frustra iachi pirduta di omni canti, lu mal di altrui si plachi plui ca nissun bisanti.
- 5. Li genti gridu movinu alarmi cun fururi; campani a martellu sonano, di brongni (3) è grandi rimuri; peiu è, di fami morinu, mai non fu tal duluri, li piatusi planginu, et tu non tindi curi?
- (1) spii, domandi, chiedi: lat. petere. Pel passaggio dalla 3ª alla 1ª conjugazione, cfr. attunnari (tundere), čunnari (findere), sbrumari (expromere) ec. Per il s prostatico che si prepone a' verbi per rafforzarne l'azione, cfr. spinnari (poenare), spartiri (partire) ec. Pel dileguo del t fra due vocali, cfr. friu (fretum), preju (pretium), riolu (retiolum). Il cat. ha pido, s. m. domanda.
- (2) brigi, rigi e ligi vanno letti brighi, righi e lighi.
  Rs. quel che si è detto in proposito alla pag. 10.
  Intorno a rigi (rēges), oggi i siciliani dicono i
  Re. Ma rigi è la forma più genuina, perchè il fenomeno fonetico ē=i è generale e caratteristico: cfr.
  riti, sira, liggi ec.
  - (3) Rs. l'elemento vecchio francese, a pag. 54.

- 6. Eu vidi pichulilli (1) pir li porti sidiri attornu ben da milli gridandu pan muriri; lu patri non a figli videndu a si piriri, vindii (2) infin a cavigli pir putir pani aviri.
- 7. Or audi malvistati (3), poi lu tu suffiriri? pulzelli (4) isvirginati et homini alchidiri, li donni iscattivati pir li burdella giri, pirduta è honestitati ancor tuttu saviri.
- 8. Sichilia miskinella, comu si consumata! ki eri tantu bella kindi eri invidiata; in lu mundo eri una stilla, or si tutta scurata; zo fu la genti fella ki intra ti esti siminata.

- (1) picchulilli, ragazzetti, piccolini. Scob. pichirillu; AR. 335, picholilli; msic. pittiriddu, enn. pittiliddu.
- (2) vindii, vendè, vit. vendeo. É la terza persona sing. del passato rimoto debole (vendi [v]it.). Oggi si dice vinni-u e nel messinese vindì-a. L'u e l'a finali di queste forme moderne rivelano la fase intermedia estinta vindì, e furono aggiunte per eufonia, come in Lunedì-a, Martidì-a, mi-a ec.
- (3) malvistati, malvagità: vfr. malvaistiet, prov. malvēstat.
- (4) pulzelli, fanciulle; siciliano del sec. XVI puczella, puczellu, puczelluzza, spuczillari; mfr. pucelle. L'italiano ha dispulzellare.

- 9. Palaczi et steri (1) cadinu ki foru abandunati, li gran burgisi (2) fuginu da li loru chitati, da la sichilia passanu pir lu mundu straquati (3), omni genti ni cacchanu pir nostra malvistati.
- 10. Li nobili singnuri ki stavanu in dillettu, la stati in grandi virduri, lu vernu a lu cupertu, or stannu a li valluni et a chascunu ruvettu:
  - (1) steri, s. m. albergo: bl. sterium. GP. II, 32:
    Non adimando palaczi ne steri.
- (2) burgisi, s. m. contadino agiato; Scob. brugisi: bl. burgensis, vfr. burgeis. Nel vit. riscontriamo borgese per borghese.— GP. II, 42:

Homu burgisi di fertili statu.

(3) straquati, agg. dispersi qua e là. Nel vocabolario dello Scobar troviamo stracquari cum balestra (exbalisto); nel vfr. archoier (Roq), archeer, archeier (Burg.), tirare con l'arco. La forma siciliana stracquari importa balestrare, lanciar fuori e lontano, ed è una composizione di extra e arcare come stramannari (mandar lontano), straviari (mettere fuori di strada, forviare), stratagghiari (tagliar fuori). — Il vsic. possedea il sostantivo verbale straccu che significava la gettata d'una balestra (Scobar). Oggi abbiamo siminari a straccu, cioè seminare il frumento, lanciandolo lontano colla mano.

- non annu ancor custuri a li loro farzetti (1).

  11. Heu miskina sichilia, ki eri cussi beata!
  - di sennu et curtisia bendi eri pur laudata: orà è suletta et strania tutta discunsulata, pir la gran tirannia ki intra lui è chavata.
- 12. Li ricki cuxini,ki avino li ricki et bon pirsuni! in testa suttumettinu petri di li valluni (2); pir cultri si si coprinu di nivi gran palluni, in terra si si gettanu a lu tayu accultruni (3).
- 13. Sichilia duglusa (4), plina di amancamentu,
  - (1) correggi: a lu loru farzettu.
  - (2) Rs. l'elemento vfr. a pp. 19, 60.
- (3) in terra si si gettanu a lu tayu accultruni, io lo correggerei: in terra si si gettanu et lu tayu accultruni (si buttano per terra, il fango per coltre). Per la voce tayu, rs. l'elemento vfr. alla pag. 65. Accultruni é modo avverbiale come l'italiano accavalcioni e simili, e come le numerose forme avverbiali siciliane in uni: avvintruni, ammuctuni, annatuni, appuzzuni ec.
- (4) duglusa, addolorata, dogliosa. GP. I, 35:

  E per non stari vui mestu et dugliusu,

  Mei beni et quantu tegnu vi pigliati.

  idem, IV, 24:

D'homini oppressi, dogliusi et amari.

ki eri cussì juyusa (1) di tuttu apparamentu, di grassa (2) eri rifusa et tuttu furnimentu, ora è multa affamusa, non à mancu furmentu.

- 14. Pirduti li chitati soi populi cun genti, tutti su scannati, vinuti a mancamenti, peyu, simu chayati, dixisi in gran frangenti, plui peyu, simu arraxati (3) di for di nostra menti (4).
- 15. Li donni dilicati cun li grandi maccagnani vannu tutti isquarchati gridandu pir lu pani, fannu si grandi gridati parinu latrari di cani, non sannu ki esti castitati, li boni turnaru vani.

- (1) duglusa, juyusa, affamusa sono aggettivi che mancano al msic.
- (2) grassa, s. f. provvisioni da bocca, it. grascia, bl. grassia (annona quaevis, DC.), vfr. crache (Roq.).
- (3) arraxati, urtati, battuti, percessi; da ¿ἀσσω [v. a pag. 31], il quale ha pure il significato di scostare, il solo significato che sia rimasto oggi al sisiliano e al calabrese (Rs. Vinc. Dorsa, Tradizioni greco-latine de' Dialetti calabresi).
- (4) di for di nostra menti: fuor della nostra opinione, fuor del nostro desiderio. Nella Vita del B. Corrado: Undi fora la tua menti di vuliri abitari? "Dove sarebbe tua opinione, o desiderio, di volere abitare?"

- 16. Dundi su li fluczuni (1) et li robbi si asnelli (2), et li genti (3) flaczuni (4) di li donni si belli? ancora li provanzuni et li ricki chirchelli? (5) non cantanu canzuni in gauyu li pulzelli!
- 17. Sichilia, guai miskina! di so bonu è caduta: disulata è missina, palermu è pur pirduta, girgenti clavi fina et trapani capu tuta, saragusa zaffina, omni terra è minuta.
- 18. Non vali a custurer, mi pari, arti et azzimmaturi (6), a judichi et a nutari ancor lavuraturi, a mastri et a sculari, et homini ki aspettanu hunuri: tinuti sun plui cari li michidari (7) furi (8).

<sup>(1)</sup> fluczuni, veste muliebre, ricca, di tessuto leggero: bl. frocus.

<sup>(2)</sup> asnelli, agg. di robbi, e importa "abiti fini, leggeri", nel vfr. isnel significava agile, leggiero; ma si riferiva a persona.

<sup>(3)</sup> genti, agg. gentile: vfr. gent, vit. gento.

<sup>(4)</sup> flaczuni, corretto bene del Bozzo in fazzuni, bl. fationem; vsic. (Scobar) affaczunari, v. a. (effigio), affaczunatu (elegans); msic. fazzuni, s. pl. fattezze.

<sup>(5)</sup> chirchelli, s. pl. cerchietti, orecchini; Scob: chirchelli di aurichi (Da un bl. \*circulelli).

<sup>(6)</sup> azzimaturi, s. m. cimatore.

<sup>(7)</sup> michidari, omicida, micidarj. Scob: homichidaru. Stor. pop. pag. 35: mali micidaru, malattia mortale.

<sup>(8)</sup> furi, ladri; vit. furo e fujo.

19. Li samiti (1) su pirduti et li strangi (2) impirnaturi (3), li guanti di camuti (4), gran panni di culuri, li nobili villuti. riali caniaculuri (5): tutti simu vistuti di lana di muntuni.

(1) samiti, sciamiti.

(2) strangi, meravigliose, straordinarie: vfr. estrange (Burg.). In questo senso medesimo fu adoperato da Girolamo Pugliese:

. . . . . . . . . . . . , lu pinsi In forma rara, heremitica et strangia.

Nel moderno siciliano l'agg. strangiu è sparito; esiste solo il verbo stranizzari, intr. o rifl. stupire, meravigliarsi. Il catal. ha pure estranyar, colla stessa accezione. L'agg. stranteru, il quale manca al vsic. e ha il significato di estraneo nel giucco delle carte, è importazione castigliana (estrangero).

- (1) impirnaturi, s. pl. di impirnatura, giojello di perle. È una derivazione da impernatum, sost. del bl. riportato da Bozzo in un brano della legge sontuaria di Messina, dell'anno 1272. La derivazione in ura conferisce al positivo una significazione astratta: cfr. cunzat-ura, guarnit ura, nutticcat-ura.
  - (4) camuti, specie di panno di seta.
  - (5) caniaculuri, agg. cangianti. L'it. ha color cangio.

- 20. În testa cappellu portanu pir cappucchi affrappati (1); di albo si si vestino, pir iscaniu (2) di miscati (3), quandu aviri si si potinu, tinuti su iscarlati, et si sindi arripeczano parinu di auno (4) apattati (5).
- 21. Dundi su buttuneri purtati sur lu pettu?
  li iuvini cavaleri ki stavanu in dillettu
  et di asnelli iscueri (6) et chascunu ballettu (7),

- (3) miscati, panni misti. Nella bassa arabicità misk era chiamata una specie di stoffa grossolana tessuta con peli di capra e d'asino, colla quale si facevano cilizi e cocolle, sacchi e tende (Dozy; 11,589).
- (4) di auno, avv. insieme, d'accordo: vfr. aun. Le Cost. benedettine (§ V) hanno auni, sost. riunione.
- (5) apattati, accordati, impattati. In tutta questa strofa c'è dell'ironia, come nel primo verso della 12<sup>a</sup>. Il senso di sfatamento che rende l'ultimo verso, è veramente bello ed efficace.
- (6) iscueri, scudiero; Scob. scuteri: vsr. escuier, esquier.
  - (7) ballettu, valletto.

<sup>(1)</sup> affrappati, lacerati. Scob. farpari e frappari, frappamentu, frappuliamentu.

<sup>(2)</sup> pir iscaniu, in cambio. Scob. a scaniu; GP. VI, 5: iscangiu, invece.

- turnati su in darreri (1) non annu ancor farzettu.

  22.Banderi et stindali prisiru:chaunu (2) esti un principali (3);
  li loro armi in chi (4) prisiru omni omu è un riali:
- li loro armi in chi (4) prisiru omni omu è un riali; chascun cattivu (5) et misiru si teni impiriali, quilli ki in prima misiru in viti vigni et pali (6).
- 23. Oy tristi nui miskini! non savimu (7) ki ni fari, nin canussimu fini in quistu tempestu mari;
- (1) in darreri, indietro. Scob. indarrira; Di Giov. (I, 113) dareri; vit. dirieri; vsr. derrer (lat. de retro); msic. nnarreri e ndarreri.
- (2) chaunu, ciascuno: vfr. chaucun; per l'elisione del c, cfr. riordu (ricordo), putia (apotheca) ec.
  - (3) principali, signore, uomo di corte: vfr. prinche.
- (4) in chi, ci, vi; l'in è un prefisso come nelle voci nziru (lat. seria), nzita (lat. seta), nfutu (lat. fultus) ec. Cfr. alla str. 50, conservanci per conservaci e le Cost. Bened. che hanno kinchi (che ci), sinchi (se ci), mictirinchi (metterci)
- (5) cattivu, agg. desolato: vfr. chetif, meschino, infelice, disgraziato, povero (Roq). Lo Scobar ha captivo nel senso di vedovo, come nel msic. nel sardo (battiu) e nel bl. (captivus, viduus, privatus, DC).
  - (6) Il verso va corretto così: quilli ki in prima misiru in vigna viti e pali.
- (1) savimu, sappiamo; canussimu conosciamo. Cfr. simu, morimu, nella poesia di And. Rapi: 328-329.

ki diya intraviniri, nin qual parti piglari, tanti su diversi mini (1), non è ki sia di fari (2).

- 24. Sichilia di miskinu populu falzu et reu, di tri punti, pachinu, peloru et lilibeu, non avi alcun vichinu pir consolarila deu, nin trova in lu so sinu comu fu machabeu.
- 25. Ma laczi li apparicchanu alcuni pungigluni; intornu a lui corrudinu comu ossu di crastuni; in sua preda si isforzanu comu è fillun liuni; fachendu mal pur cridinu avir chascun caxuni (3).
- 26. O tristu mi dulenti, di suspirar non lassu! isguardu in la mia menti vinutu in tali passu, ki guai cui non a menti (4), guai cui a grandi amassu (5):



Pir li toi tradimenti trami e mini.

- (2) Nel msic. toltane qualche parlata che conserva la desinenza in imu, la 1<sup>a</sup> persona pl. del Presente indicativo (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> coniugazione) si fa uscire in emu: sapemu, canušemu, ec. ll vit. e qualche dialetto vivente della penisola offrono pure, come il vecchio siciliano, sapimmu, canušimmu, ec. (V. Nannucci, Anal. critica de' verbi ital. pp. 91-99).
  - (3) caxuni va corretto raxuni.
  - (4) menti, correggiamo nenti.
  - (5) ammassu, s. m. rīcchezza: vfr. mas, bl. massum.

omni homu a nui si intendi comu anguilla prisa a tassu (1).

27. Tristu è lu minutu, ancor lu grandi baruni;
chascunu è chanuxutu di sua condittioni (2);
omni bonu è scadutu, nondi esti mintioni (3),
quandu atornu è firutu non affaxa sua raxuni.

Rs. la Tenzone di Ciullo d'Alcamo (VI) e questo volume, a pag. 94.

- (1) tassu, erba velenosa della famiglia delle Ombrellifere, adoperata per avvelenare le acque d'un gorgo, allo scopo d'uccidervi i pesci. In Sicilia vegetano in copia due specie di Thapsia: la Garganica, chiamata Firrazzòlu (ferula), e l'Asclepium, che prende il nome di Dàbbisu (il quale è alterazione di thapsia come ibbisu di gypsum). Deriv. attassari, v. att. avvelenare, lasciare senza spirito, far perdere la forza.
- (2) Probabilmente il verso dev'esser corretto così:
  Chascunu è nchanu xutu di sua condittioni;
  che significherebbe: ognuno è spostato, uscito fuori;
  in chanu, oggi nkjanu o ncanu, avv. " fuori."
- (1) Alla strofa 8ª, stella fu dal copista scritto stilla, che è forma siciliana più moderna. Qui conditiuni, mintiuni furono copiate conditione, mentione. Ancorchè non ce ne facesse accorti la rima, lo studio del vecchio dialetto] ci insegnerebbe che la derivazione

- 28. Amari nui populari, scuffati (1) di duluri, maniati di li cani, intra di li valluni; pir humanu usu di pani si manyanu garzuni, di gerosolimitani cessan sua mintioni (2).
- 29. Consulamentu prindanu pur li primi troyani, gran screngnu (3) si si faczanu judei, zicki et rumani, lamentu eternu scrivanu li fidili cristiani ki, mal pir loru, prisiru parti sichiliani.

latina in - onem non si sottraeva al passaggio normale dell' ō in u. Nel moderno siciliano, invece, si fanno uscire in - uni le forme maschili (carvuni, farcuni, patruni, Salamuni, ec.), e in - oni le femminili (lezioni, occasioni, ntinzioni), eccettochè in pochi casi de' quali ci occuperemo nel vocalismo.

- (1) scuffati, circondati: dal vfr. coif, siepe o tutto ció che serve a circondare qualche cosa.
- (2) Correggiamo: Li gerosolimitani cessan sua mintiuni. "Gli Ebrei finiscono di ricordare i loro infortunj." Scob: fari minciuni (memini).
- (3) screngnu, timore, paura: dal vfr. crieme o dal prov. creigne, sost. verbale di creigner, infr. craindre. Il s (lat. dis) si prefigge, non solo per rendere negativa l'idea espressa dal positivo (spratticu, stimuratu, smudestu, squetu); ma anche, come in questo caso, per peggiorare il significato cattivo che ha

- 30. Dundi eu videndu stissu in parti mi disperu; par ki nun sii quissu ki clama nostru cleru; guai ni adiveni spissu ki si teni falsu veru, si voi, nostru amuri fissu torna a vinditta feru.
- 31. Si tu si tantu bonu, comu mi parsi audiri, audisti nostru sonu, non diyi mal vuliri; si mali di ti pur donu, ancor di incrudiliri, adunca è falsu tonu di ti (1) buntati diri.
- 32. Scriptura, tu nun tolli a mia stu tali laczu, anti (2) a mi cumbogli (3) gruppu cun grandi maczu, li fraski cun li fogli, parmi, si eu non su paczu, ma tu di arruri mi amogli (4), non avendu firmo yaczu (5).

un aggettivo o un sostantivo: p. e. smàlitu (invalido), smennu (menda), sdirrubbu (dirupo), sfròttula (frottola).

- (1) ti, oggi tia; rs. la nota alla strofa 7ª.
- (2) anti, anzi. Nel vsic. si dicea pure avanti (Rs. la supplica de' Siciliani a Ferdinando il Cattolico, La Lumia, op. cit. p. 49), e nel vecchio italiano, innanti.
- (3) cumbogli, avvolgi, copri; da \*convolviare, convolvere: vj—gli o ghj, come in nigghiu (milv [i] us), carrugghju (carruvium), ec.
- (4) amogli, involgi. Non viene da ad-volvere, ma da in-volvere, siccome ammintari da inventare, ammeri da inver (prep. verso). Lo Scobar ha, per ciò, imbuglari, e l'italiano, invogliare.
  - (5) Rs. jazzu, tra le voci siciliane del vfr. p. 67.

- 33. Poi ki assaviu non val beni, nin deu lu vol aitari, pir forza ormai cunveni lu so contra piglari; si a mi sta vogla teni intendu acuminzari: iscirò di sti gran peni, di zo (1) cussì mi pari.
- 34. In quistu murmurari, meu patri dedi (2) ascultu (3), videndumi sì stari di virtuti ispirdutu (4), chircandu fundu in mari dundi non è canussutu, di fidi et con spirari canuxiumi isguarnutu.
- 35. Irgiu (5) la facchi un pocu di lla undi era cadutu,

<sup>(1)</sup> Zo, ciò: vfr. iço, ço; prov. so; vit. zo e so (Rs. gli esempj portati dal Nannucci, op. cit. pp. 43, 104). Cfr. pirzò, strofa 39<sup>a</sup>, e aczoki alla 44<sup>a</sup>; czoi, Scob. zoki, GP. II, 19: msic. zoccù (ciò che).

<sup>(2)</sup> dedi, diede. Le St. pop. hanno pure dedi, 36, e hanno detti, 29. È il passato rimoto forte di dari; il debole, che è dau, si riscontra nel Rapi, 136; e nel Pugliese, I-27; II-33, 41; III-73; VI-82. Ma in questo ultimo c'imbattiamo pure in desi (I, 49), che è la forma del moderno siciliano. Pel passaggio fonetico di di in si, cfr. pisólu (podiolum).

<sup>(3)</sup> asculto, per la rima può corregersi in ascutu, che è la forma d'oggi e, qualche volta, del vecchio dialetto: Scob. ascutari.

<sup>(4)</sup> ispirdutu, sviato, dimentico. V. Scobar.

<sup>(5)</sup> irgiu, io ergo, alzo. Lo Scob. ha irguiri e irghiri; e questo irgiu, che deve perciò leggersi irghiu,

mutausi di quillu locu dundi stavasi mutu, fora è di tuttu jocu di tal chaya firutu, inflamausi comu focu videndumi isbadutu (1).

- 36. « Ki dichi or tu, figlu, in su to mal parlari, mittendu in to consiglu ki ben pocu ti vali? mancandu ancor tu quillu (2) ki tuttu poti fari, non trovi nullu appiglu dundi poczi stari.
- 37. « Mi par tu dispiratu di zo ki parli et cridi: homu ki è multu inflatu di vita à pocu fidi; lu mundu si è purgatu a punir quandu ridi, et lu homu è exercitatu a tal ki ben si guidi.

è un altro esempio del valore gutturale di ge gi nel vecchio dialetto scritto. Rs. le pp. 10, 128, 129.

- (1) isbadutu, sbalordito: bl. badare, vfr. bader.
- (2) quillu può qui, per assonanza, rimare con figlu; come, alla strofa 6ª, pichulilli e milli rimano con figli e cavigli, e, alla 44ª, falla e halla, con vagla e cagla. Ma può ben essere che figlu, consiglu, appiglu nello originale fossero scritti fillu, consillu, appillu, conforme al riflesso geracese lj=ll. La ccincidenza grafica dello spagnuolo, il quale figura con ll il suono gli, potrebbe far sospettare un influsso castigliano o catalano nella trascrizione del vecchio siciliano: lo Scobar scriveva runchillu e runchiglu, Castilluni, e Castigluni, tallarini e taglarini, e gaglina (gallina), cavaglu, casicavaglu, puglitru, budegli, stagluni, ec. Per

38. « Di deu si tu favelli, parlandu la scriptura, quannu homu è assai ribelli, clara virtuti é scura; lu feli li (1) par meli (2), oscurità luchura,

dare però una risposta soddisfacente, bisognerebbe prima spiegare perchè in italiano si trova
ingarabullare e ingarbugliare, e nel vit. conchillo e
conchiglio (Voc. Fanfani), fegli per felli (felloni) dollia
per doglia, cavagli per cavalli, coglio per collo, ec.
(V. Nannucci, op. cit. pp. 43, 140, 240, 242). E
questo ci porterebbe molto lontano.

- (1) li, a lui, usato anche net vit. (Rs. gli esempi che ne porta il Nannucci op. cit. pp. 50, 129). Il vsic. lo usava anche al femminile, come si può vedere in questo stesso componimento alle strofe 25, 40, nella Vita del B. C. ec. Oggi il dialetto ha sostituito il ci per tutti i generi e per tutti i numeri. Il vsic. ha, però, qualche raro esempio di ci per a lui (Rs. le CB. III, AR. 71, 83, 133, 270); e anche per loro (AR. 331). Nel Processo del B. Corrado (a. 1515) or si adopera li, ed ora chi. Nelle Storie pop. (a. 1546), ci è costantemente adoperato per a lui, a lei, a loro.
- . (2) meli, correggasi melli, forma più vicina al latino. La voce composta cannamedda (canna da zuc-

cui non à sapiri distolli (3) omni cosa a pagura.

- 39. « Si illu è summu beni, ben chi poi tu spirari, et tutu zo chi veni a ben lu poi pinsari, et qual killu manteni pir lui assimiglari, et pirzò tostu conveni quillu ki è mal purgari.
- 40. « Adunca a sichilia guai ben criu ki li cunveni; quandu in ti guardirai, dirai ki fu gran beni; pirzò ki lu pinsirai pir invidia ki in si teni, sì grandi, tu dirrai, ki vurria plui grandi peni.
- 41. « Adunca si a muriri in quista guerra avimu, tu divi ja (2) saviri lu premiu ki avirimu; nin purrai tu fugiri, si deu vol ki patimu, ma christu cui vuliri lu mal ki non divimu. »
  - 42, Rivolsi li mei occhi inver la bonitati, fugai tutti li isbrocki (3)i n lu meu cor ficcati, intra mi dissi: non toki plui di la viritati,

- (1) distolli, che non fa rima e non dà senso, va corretto distelli, da distelliri, che nel vsic. importava parlare, esprimere. Scob. spelliri: vfr. espeler, Burg. Per l'alterazione sp=st, cfr. astittari (expectare), vsic. presti (presbiter), jastima (blasphemia), ec.
- (2) ja, già (lat. jam). AR. ia: 50, 82, 152; CB. ia: XVIII, XIX.
- (3) isbrocki, sterpi; it. brocco, sbrocco e sprocco; msic. sgorpu e scorpu.

chero) e Amiddeu (frassino mannifero) sono testimoni dell'antica forma siciliana melli.

nin vol ki tu ti imbrocki (1) ki è fora di humanitati.
43. O lumi di omni luchi, ki illuminar non cessi (2),
audi sti nostri vuchi, intra mi quistu dissi:
levami di sta fuchi (3) et peni tantu spissi,
a ti constanti induchi li nostri animi fissi.
44. Tu si eterna lumera, et luchi senza falla (4);

<sup>(1)</sup> t'imbrocki, ti tormenti: vír. broker, Burg.

<sup>(2)</sup> cessi qui deve far cissi, 2ª persona sing. del Pres. indicativo di cissari. Cessi è forma neologica, come jetti (gettare), assetti (sedere), metti (mettere): vsic. jitti, assitti, mitti, ancor vivi nel notigiano.

<sup>(3)</sup> fuchi, fuoco: vfr. fus. Così le voci del vfr: Maitris, radis diventarono Matriti, rarita; senza parlare del s = t in formola interna: ratina (raisin), arrutari (arroser), fritu (frise), anche quando il s venga da altri domini, come in abbratu (bl. arbasus, albagio), atu (bl. asium, agio, cesso).

<sup>(4)</sup> luchi senza falla, può esprimere due idee. Può significare luce senza difetto, senza mancamento: cfr. i modi avverbiali del vit: senza faglia e sanfaglia, e il vfr. sains faille, i quali hanno il senso di sicuramente. La seconda idea è questa: luce senza fiaccola, dal vfr. faille, lanterna, torcia, fiaccola; cioè senza fiamma materiale. A me, questa, pare più razionale della prima; non solo perchè l'idea dell'illuminare sicura-

ancor si firma spera in mundu ki pur balla (1); tu si clavi et firmera (2), non è clovu ki plui vagla; aczò kil mundu non pera lu guidi pir sua cagla (3). 45. O focu ki sempri ardi et mai non ti astuti (4), amur ki mai non falli (5), a tutti duni aiuti,

mente è espressa giá nel primo verso della strofa precedente, e qui sarebbe una ripetizione inutile, ma perchè l'avverbio senza falla starebbe dopo un verbo, e luchi è un sostantivo. La continuazione dell'antitesi, nel verso seguente, influisce a decidere in favore della seconda accezione.

- (1) balla, salta, si muove, vacilla.
- (1) firmera, serratura, msic. firmatura. Ecco una voce di non dubbia provenienza francese o provenzale, quantunque non si trovi registrata. Rs. le pp. 19 e 20 di quest'opuscolo.
  - (3) cagla, sentiero (callem); cat. call.
- (4) astutari, spegnere: Scob. stutari, vit. stutare, Sardo log. e mer. istudare, bl. tutare, fr. tuer, prov. tudar e tuar. Secondo Diez, da un lat. \*tutare, fattitivo di tutus, rendere inoffensivo. Secondo Littrè vien dal lat. tuditare, battere, o anche da un \*tudare (bl. tudatus, martello).
  - (5) amur ki mai non falki. Cfr. il Pugliese (IV, 44):
    Patlaru di l'amuri chi mai falli.

- a li humani li panni et lu locu di tua virtuti, misericordia spandi, sublevani caduti.
- 46. Cunsiglu di li vidui et di li maritati, aiutu di li misiri et di li iscunsulati, confortu di li poviri et di li mal menati, in quistu puntu aitani, o deu di la viritati.
- 47. Muru si expugnabili (1), et summu aitaturi; killu ki a ti è clamabili tu dai difinsuri; lu tou nomu laudabili non à comprhensuri; nin lingua indi esti affabili, nin pinsar lu puri.
- 48. Tu si sulu regnanti, et summa et alta gloria; di tutti li toi santi si tu eterna memoria; et di li studianti si numerosa storia; beatu cui esti amanti di la tua santa gloria.
- 49. Guida di la rasuni (2), medicu di omni plaga, conserva li pirsuni, nostru signuri, ni apaga; leva li pinsasuni (3) ki non non li ritraya dà lor spirattioni (4) sicundu nostra saga (5).
- 50. Oy altu deu l conservanci li nostri bon singnuri,

leva li pinsasuni ki non a ki li ritraga.

<sup>(1)</sup> expugnabili, si legga inespugnabili, giusta la correzione del Bozzo.

<sup>(2)</sup> rasuni, ragione; vit. rasone e rasione.

<sup>(3)</sup> pinsansuni, afflizione: vfr. pesance, pesantume. Il verso deve rettificarsi cosí:

<sup>(4)</sup> spirattioni, leggasi spiratiuni.

<sup>(5)</sup> saga, discorso: bl. saga, narrazione; vír. saga (Roq.), collo stesso significato.

in prospiru statu mittili, pir tua dispensattioni (1), in quista vita dunali sicundu lor pirsuni, in quilla vita primiali di leta stattioni (2).

Cui (3) mi havi scriptu da deu sia benedittu; Cui mi avi compilatu da deu sia primiatu.

Cui si dilletta di virtuti aya eterna saluti; Cui voli finiri in piccatu in infernu sia dapnatu (4).

<sup>(1)</sup> dispensationi [dispensatiuni], permesso, licenza, secondo il senso che avea il vfr. dispensation (Burg.).

<sup>(1)</sup> stattioni [statiuni], stato, dimora, seggiorno: vfr. station, Burg.

<sup>(1)</sup> cui, chi, come raramente nel vecchio siciliano e come comunemente nel nuovo.

<sup>(1)</sup> dapnatu, dannato (damnatus). La inserzione del p tra il nesso mn era propria del provenzale (colompne, dampnar, ec.). E come sono di stampo occitanico ampnis, bampnum, columpna, dompnus (dominus), solempne, ec. registrati dal Du Cange, così gli esempj del vecchio siciliano, quantunque soventi volte si trovino alleggeriti d'uno degli elementi della combinazione (cfr. questo dapnatu e solepnitate nel Bando di Re Martino, portato da V. Di Giovanni, op. cit. I. 35), attestano l'influenza del provenzale sul siciliano letterario di quei tempi e, in ispecie, sulla trascrizione e sull'ortografia.

#### IV.

# La Vita di lo beato Corrado composta per lo nobili Andriotta Rapi notixano (\*).

(Codice della Biblioteca Alessandrina; Roma, 738).

Questa vita di S. Corrado la tenea con gran venerazione appresso di sè D. Nicola di Lentini sacerdole e

Nicola di Lentini, primo possessore di questo manoscritto, è quello stesso Nicolau di Lentini di cui parla il Pugliese (nel suo poema su S. Corrado, Canto X-33, edito per la prima volta in Palermo il 1558), come d'un suo contemporaneo.

Non ho potuto per ora, malgrado le ricerche, determinare l'epoca in cui visse Andriotta Rapi; ma credo di non esser lontano dal vero, portando avviso che questa Vita fosse composta prima del 1500, e che il MS. della Biblioteca Alessandrina sia una copia fatta in epoca posteriore. Lo arguisco da qualche forma già antiquata nel notigiano del 1550, e da alquante rime, modificate per trasformazione fonetica (rs. le strofe di questa Vita a' numeri 1-2, 4-5, 5-6, 37, 52, 71-72, 105).

<sup>(\*)</sup> Il casato de' Rapi non lo trovo annoverato tra le famiglie nobili esistenti in Noto, nel 1693: in quest'epoca dovea esservisi estinto. Non però in qualche altro posto dell'isola; chè, nella Raccolta amplissima de' Canti popolari siciliani, Leonardo Vigo fa cenno a pag. 143 d'un Giuseppe Rapi, autore d'un componimento siciliano pubblicato verso i principi di questo secolo.

Vicario di Noto, il quale visse intorno a li anni di Cristo 1570, et in fine dell'età sua la diede a D. Antonio Carnevale, e questo, per grazia sua, a me.

Lo arguisco pure dal seguente fatto. Nel canto VI-10, il Pugliese asserisce che, il 17 Febbraio del 1350, il B. Corrado andò a Noto per trovarvi il suo confessore:

Et andau allura a San Petru lu novu, Comu a li antiqui histori retrovu.

Queste antiche istorie non possono riferirsi alla prima Vita del Beato, scritta il 1350 (V. CANTI POP. DI NOTO, dove è pubblicato questo codice del vsic.), alla quale manca questa circostanza, deve riferirsi bensì a storie del sec. XV, tra le quali non esito di collocare la presente.

Oltre a ciò, Andriotta Rapi non avrebbe detto, a strofa 173, Eu lu tengnu un veru santu, se fosse stato contemporanco della santificazione del Beato Corrado, celebrata · il 1515 e illustrata dal Pugliese negli ultimi due canti del suo poemetto. Pare anzi, da questo verso, che non tutti credessero alla santità del cavaliere piacentino, e che lo autore esprimesse una sua opinione particolare da qualcuno contestata. E quantunque, alla str. 370, egli dica: A li dichiannovi jorni si fa la sua santa festa, tuttavia è da tener presente che il B. Corrado avea in Noto altari e ricorrenza festiva ogni anno, il giorno 19 Febbraio, prima ancora che la sua santità fosse stata sottomessa a regolare processo. Quando venne Monsignor Umana a stendere gli atti di beatificazione (sono scritti in lingua volgare siciliana per la parte che si riferisce alle testimonianze, e si conservano nell'archivio della Cattedrale di Noto), portò seco da Roma la bolla pontificia che cancellava l'interdetto in cui era incorsa la popolazione di Noto pel culto indebito al B. Corrado.

### La vita di lo beato Corrado.

ī

O eterno creatorj summa et alta maestatj vero dio si in trinitatj vero regum gran Singnorj

2.

Dato cke su peccaturj Misericordia ti addimando Gesu semper invocando iu to nomo Santo e duchj 3.

cke fu postu in su la cruchj liberandu l'homo ingratu con lo sango dilu latu per lo svisserato (1) amurj.

4.

Quista gratia ridenturj humilimentj ti addimando l'ochj baxxi lacrimando datu ck no ni su dengno

<sup>(1)</sup> svisseratu, cggi sviširatu; così canussiri (Quaed. Prof. 23, 34), oggi canuširi. Lo Scobar scrive svicerari, sviceratu, sviceramentu, i quali debbono leggersi svižerari, ec. Più innanzi (str. 25) abbiamo cunsiencia, oggi cušenza o cušenzia; che nelle St. pop. (156, 158) è scritto cuncenza; nello Scobar, cuncenzia e cuncientia, che vanno letti cunzenza, ec. Cfr. pure nello Scobar siliratu, siliragini, siencia, sienti, sientimenti, siatica, assamu (sciame), che nel moderno siciliano fanno siliratu, ec.

Singnor Santu meu benignu Damj gratia et Intellettu Poza mettirj jn effettu Questa rima et flacca vena (1)

Ave maria gracia plena Matrj dognj misericordia Prego atj dami concordia (2) tu ckj si lagran regina

7

la mia mentj atia sinclina tu maria corregi exaudi Atalck dica qualck laudi Di conrado santo et piu

Jn placencia naxiu quillu corpu so beatu Et di nobili parentatu cavaleri di li primi 9.

La mia lingua multu timj stu gran casu recitarj ma bisogna declararj per narrarasj lu tuttu.

10.

Essendu dila cacha estruttu quillu nobilj cavalerj si partiu cum soy distrerj cum falcuni brack et cani

II.

Caminandu jn quilli plani lu gloriusu corrau multa cacha retrovau di coniglj a un certu locu

12.

fu bisongnu gittarj focu per complirj soj conforti (3) como volsi poi la sorti grandi dannu resurgiu

<sup>(1)</sup> vena ha qui il significato del francese veine, voglia, disposizione, lena.

<sup>(2)</sup> concordia, pace, tranquillità d'animo, come nel catalano.

<sup>(3)</sup> conforti qui significa "sollazzi"; cfr. il vfr. confort, che rendea pure il senso di soulagement (Burg; Roq.).

| non |  | si  | si potti |   | rij | par | arj        |
|-----|--|-----|----------|---|-----|-----|------------|
| •   |  |     |          |   | •   | sı  | ıa legenda |
| -   |  |     |          | : |     |     | stupenda   |
|     |  |     | •        |   |     |     | ardiu      |
|     |  | 13. |          |   |     |     |            |

fu bisongno di tornarj quillu cavaler dilettu cum mistizia et rispettu (1) ala cita di placencia

(1) respectu, commiserazione, dolore. Qui ha il significato di dolore, come nello Scobar e come nel Pugliese (V, 78), là dove dice:

Portavanu di morti lu signaculu In loru fachi pir lu gran respectu.

Alle str. 48, 150 di questa Vita, ha il senso di commiserazione, come il dispitto del noto verso di Dante (Inferno, X):

Como avesse lo 'nferno in gran dispitto, che deve avere probabilmente la stessa origine del vecchio siciliano respectu. Il siciliano d'oggi ha rispittusu, compassionevole, che desta pietà, e rispittiàrisi, addolorarsi. — In qualche posto dell'isola rispettu importa "lutto, o quel periode di tempo nel quale si veste il bruno dopo la morte d'un parente". E a questo significato si avvicina il respectu della strofa 21ª, dove esprime "i giorni che si concedono al condannato dopo la sentenza capitale e prima dell'esecuzione". Per un altro giro che fa quest'idea, rispettu significa

Benck semprj in paciencia supportava gran dolurj fino ck vinnj in senturi a tutti quilli chitatini

16.

Per narrarinj lu finj di prestiza si parteru quandu tali casi auderu standu tutti malcontentj

17.

Arrivaro incontinentj et quillo foco ancora ardia non chi lassau massaria (1) ne giardinj vingni e chiusj 18.

Stando in quistu poi confusj retrovaro un poviromo non sapendo ck ne como (2) per suspettu lo pigliaru

In tal forma l'attirraru (3) ck ipsu tuttu si moriu di pagura si perdiu et di tal casu era innocentj

et batendolu crudamentj iillo standu sempri mutu

quillo standu sempri mutu mortu persu et atterrutu a la fini confessau

pure, nel msic. " il tempo che il pigionale si riserba dopo la scadenza dell'affitto". Secondo queste ultime significazioni, respectu pare che venga da expectare.

- (1) massaria, fattoria; vit. masseria, nome che su dato anticamente ad un podere con casa di lavoratori (FAN-FANI); vsr. messerie, etendue des terres dépendantes de la jurisdition de messier. Roq.
- (2) non sapendo cki ne como, non sapendo il perchè, nè il come; maniera tuttora viva nel notigiano e in qualche altra parlata.
- (3) attirraru, atterrirono. Scob: atterrari, v. atterriri. Cfr. la str. 302.

A mortj si condennau quillo poviro Juvinettu senza causa ne rispettu (1) lo portaro a furcarj

22.

Intendendulo passarj quillo beato corrau di prestiza adimandau per ck causa va amorirj 23.

un so servu misi (2) adirj lo gran mali ck havia fattu garda cuj nj havj disfattu quistu fu ck gittau focu

24

Non chi havi lassatu locu tutti sti paisj ha arsu tali focu non fui parsu (3) may di quandu fu placencia

25.

Remossu di consciencia (4) e veru amuri celestiali cum lo cori so riali di prestiza nixiu fora

Per teneriza misi a lacrimari,

III, 43:

A lu dimoniu misi a scongiurari.

Si usò pure, ma più di rado, riflessivamente, come nelle strofe 252, 393, ec.

- (3) fui, fu, lat. fuit. Cfr. le strose 169, 337; e le Stor. pop. pp. 12-18-73, dove questa forma è ripetuta.
- (4) remossu di consciencia, spinto dalla coscienza. Il di per da era usato dal vecchio, come lo è dal nuovo

<sup>(1)</sup> respectu v. la nota alla strofa 14".

<sup>(2)</sup> misi, si mise. Questo verbo nel vecchio siciliano si adoperò frequenti volte intransitivamente: cfr. le strofe 348, 376, ec. GP. I, 30:

Et a la prima palora di lor (1) manu lu livau in sua casa lu portau ck non si mpicau in quillura

Senza fari chiuj adimura la iusticja in continenti si adirau malvasamenti (2) et achamari lo mandau 28.

Con grandi impetu parlau contra di conrau beatu perck causa havia levatu lhomu dignu di nfurcari

29.

Corrau li misi a narrarj cun bon animu justamenti como quillo era inocenti ck tal mali n avia fattu 3n.

Lucidandu tuttu lattu ck per casu suchidiu quistu mali lo fichi ju Altra cosa non pensati 31.

Quista e lavertati per mia sorti e mal distinu caminandu per caminu retrovamu un aspru locu

siciliano. Rs. QP. 17, 23, ec. e lo Scobar, che al di attribuisce i significati di a, ab, abs, ex, e.

- (1) É da rilevare l'uso de' pronomi lui, loro, a' quali il msic. ha sostituito iddu, idda, nel caso retto e negli obliqui. Fine al sec. XVII, abbiamo esempi di loro nelle Stor. popolari, pp. 19, 34, ec.
- (2) malvasamenti, cattivamente, malignamente; Scob: malvasu; msic. marvasu, agg. di terreno incolto o insuscettibile di coltivazione. Ciullo d'Alcamo XXI:

La gente ti chiamarano: oi, periura, malvasa.

Et cussi gittamu focu a certi spini e lochi forti dato ck (1) stavamo acorti non si potti reparari 33. '

Non si potendo altro fari farro (2) como comandatj

mia sustancia (3) vi pigliati quanto tengno tutta quanta

34,

Datu ck non basta tanta fina a lanima mi displachi (4) fati comu a vuj vi plachj ck su prontu di obbedirj

<sup>(1)</sup> dato cki, ancorché; cfr. le strofe 2, 4, 104, 357, ec. È una congiunzione fuori d'uso nel moderno siciliano, eccetto forse nel licatese, giacchè la trovo nell'Apparizione di S. Michele Arcangelo, dello Spina, Palermo 1870, pag. 4.

<sup>(2)</sup> farrò, farò. Il raddoppiamento del r, nelle flessioni del futuro e del condizionale, si fa per lo più, dal siciliano senza alterare le lettere radicali del tema: vinirrà. tinirrà ec. (verrà, terrà), vinirriamu, tinirrianu (vedremmo, terrebbero). Il raddoppiamento del r nel condizionale, trova un riscontro nel vecchio francese, particolarmente nel vecchio normanno: p. e. serraie, serraies, ec. sicil. sarria (sarebbe); rs. Burg. I, 245, 260, 295.

<sup>(3)</sup> sostancia, nel senso di averi, ricchezze, come è usato qui, manca al siciliano d'oggi. È adoperato pure dal Pugliese (I, 34), che lo scrive sustantia; ed è registrato dallo Scobar.

<sup>(4)</sup> displachi, plachi, msic. dispiati, plati, sostituendo

La justicia audendu dirj (1) quillu dulchi so parlarj tutti vinniro a quetarj quasi ck li paria forti (2).

36.

Concludendu per sua sorti

quillu fussi liberatu essendo lattu disastratu (3) tutti quilli si accordaru

37.

Sua sustancia si pigliaru tutta di grandi valuri

un italianismo ad un latinismo che s'era fissato nel vecchio dialetto. Il nuovo ha in qualche distretto praciri, che a qualcuno è sembrato idiotismo, ed è invece il continuatore del vsic. plachiri. Cfr. prachiri, nello Scobar; e mi praci, praciri, nelle Storie popolari (pp. 171, 172).

- (1) audendu diri, oggi si direbbe sintennu diri. Nulla rimane dell'antico verbo audiri. Eppure lo Scobar nota queste derivazioni: audentia (locus), audibili, audimentu, auditu, auditoriu, audituri. In qualche parlata si sente: dari adienza, dar retta, porgere orecchio.
- (2) li paria forti, gli riuscia penoso. Pariri forti, sapiri forti sono maniere tuttora vive, per significare il sentimento di dolore o di compassione che si prova, assistendo alle altrui disgrazie. Cfr. la str. 334. Il vfr. il cat. e l'it. attribuiscono pure alla vece forte un significato simigliante.
  - (3) disastratu, disgraziato. Disus. Cat. desastrat.

et cum lacrimi et suspirj (1) stava la sua bella spusa 38.

Donna altera (2) et graciusa dili primi di placencia et cum multa paciencia cum conradu sempri stava 30.

La sua spusa multu amava quillo cavaler eccellenti Illa li dissi allegramenti displachirj non vi dati

40.

La mia dota vi pigliati non curati di lu restu perck in questu e manifestu tutti nudi fommo nati

41.

In quista valli di peccati

di miseria profundi di virtuti nudi et mundi ck ni inganna dogne ura.

42.

Quilla nobili signura se trovau di cor riali (3) Veru amuri celestiali li regnava in quillu cori

**43**.

Abbracciando li parolj lunu di laltra si pigliaru (4) ipsi suli si arrestaru in so palazo raxionandu

44.

Per un poco accossi standu la sua spusa ipsu guardava luso cori si amirava dilo beato corrau (5)

<sup>(1)</sup> suspiri, è qui fuori di posto; l'originale dovea fare duluri o altra voce in -uri.

<sup>(2)</sup> altera, nobile, di alto legnaggio. Disus.

<sup>(3)</sup> cor riali, cuore schietto e generoso.

<sup>(4)</sup> pigliarusi li paroli l'unu di l'altra, fecero a modo l'uno dell'altra. Pigghiari li palori d'unu oggi si dice per " dar retta a' consigli d'una persona."

<sup>(5)</sup> si amirava di lo B. Corrado: era pieno d'ammi-

Una gracia adimandau in quillura allegramenti benck primu si scusau non li fussi retinenti (1)

46.

Ipsa multu allegramentj dissi ck cosa vulitj comandari mi potitj di la vita a so comandu

47.

Quista gracia vi addimadu spusa mia a non mancari (2) ck vuj mi lassati andarj per eu fari penitencia 48.

Pregando lalta potencia ck di mia hagia respettu sempri batendu stu pettu finck planca (3) tantu errurj 49.

La sua spusa cum doluri respondiu piatusamenti dissi singnori miu eccellenti piu di robba non curati 50.

Perck la summa bontati ja providi luniverso datu ck sia gran perversu lhomu et gravj peccaturj

razione pel B. Corrado. Cfr. le strofe 110, 197, 306, 312, ec.

- (1) non li fussi retinenti, non le riuscisse d'ostacolo. Scob: deteneri o reteniri, opporre ostacolo,
- (2) a non mancari, modo avv. " immancabilmente". Cfr. le strofe 347, 351, e GP. I-13.
- (3) planca, pianga. Latinismo molto comune nel vecchio dialetto. Cfr. QP. 5; GP. II-30, 61, III-42, V-68, ec. e questa Vita: 327, 365, ec. Lo Scobar ha pure plangiri, ma rimanda a changiri, che è la forma genuina del dialetto, la quale oggi si pronunzia kjanciri,

Ck moriu per nro amurj cun li santi brazi apertj et cui ad ipso si convertj tutti luri e perdonatu

Donna haviti ben parlatu cum sustancia e su (1) parlarj in ogne modo voglu andarj per serviri a sua bontatj
53.

Dack dunca non restatj di partiri spusu miu su disposta ancora iu servirj a diu tutta mia vita 54.

Fina ck serra complita

la mia vogla et fantasia stari voglu a una batia si vui mi lo comandatj 55.

Donna di sagachitatj cum prudencia e sapirj quillo ck pensava dirj dittu aviti a complimentu '56.

Letu staiu (2) et ben cuntentu et di cori assai più vi amu quistu mundu nui lassamu perck tuttu e iniquu et tristu 57.

Sequitamu a Jesu christu quillu veru redenturj ck moriu per nostro amurj

nel notig. e nel catan. canciri, per la normale risoluzione pl=kj, o pl=c. Anche qui, alla str. 162, abbiamo chiangia, e similmente nelle Stor. pop. 38, 83, 174; e nel Proc. del B. C. accanto a plangiri.

- (1) su, codesto; altrove quissu (str. 232, 203). Cfr. OP. 36.
- (2) staju, io sto; vit. stajo, stao e staggo (NANN. op. cit. 41). Il notigiano dice anche stagghju, forma analogica sopra hagghju (habeo) e vagghjo (vadjo).

cum duluri e gran martirj

Raxiunandu in quistu diri cum sua spusa si accordaru et a christu sequitaru (1) cum fervuri et caritati

In quilla propria citati la sua spusa bella et pia si la misi a la batia cum honuri et reverencia

60.

Poy li adimando licencia cum soi dulchi e bel palorj penso perfina a lo corj un cortello li passau

61.

Lunu et laltro lacrimau

essendo lultima partenza o tu ck legi tu lu penza si fu giornu sconsolatu 62.

Fattu quistu lo beatu di corrau poi si partiu povirettu si ni giu senza robba ne dinari 63.

Et a Ruma (2) vini a entrari undi ben si confessau gran dulgency si pigliau quillu nobili cavalerj

64.

Tuttu adio lu so penserj et del restu non curava a una barca si inbarcava dirro la via ck ipso fichj

<sup>(</sup>I) sequitaru, seguirono; eggi non è più usate. Siquitari e assicutari han serbato il significato di continuare e di inseguire, come nel vit. inseguitare. Cfr. nella VBC: sicutarulu, lo inseguirono.

<sup>(2)</sup> Ruma, Roma, per l'ordinaria alterazione  $\bar{o} = u$ ; così amuri (mērum) suli, vuci, ec. Oggi si dice Roma, per neologismo; come si dice donu, riposu, tistimoniu, votu, i quali nel vsic. facevano dunu, ripusu, testimuniu, vulu.

In quilla chitati felichi di palermu (1) sindi andau certi jorni repusau poi li parsi di no stari

Cussi misi adimandarj undi suno bona gentj fulli dittu incotinentj jn val di Notu su virtusj 67.

Multi agenti caritusj (2) più ck fama daltro locu sua allegriza non tu pocu quando quistu intisi dirj

68

Standu allegro et cum plachirj referendo gracia a diu di palermu si partiu verso Palaceolo andau

69.

Ben dui miglia si arrassau per volirsi areposarj trovo certi pecorarj di mal fari crudi et ingratj

(1) Palermo ebbe il titolo di *Urbs felix* da Federico II, l'anno 1233. Rs. FAZELLO: I, 326; e INVEGES: I, 7-9.

Noto fu decorata del titolo d'Urbs ingeniosa da Ferdinando il Cattolico, il 1503 (V. PIRRI, Sic. Sacra, I-660). Il Rapi, se fosse vissuto dopo quest'anno, non avrebbe tralasciato di aggiungere l'onorifico titolo, tutte le volte che nominava in questo componimento la sua patria, in un'epoca in cui a' titoli si teneva molto. Il Pugliese e gli altri notigiani che scrissero dopo, non mancarono di accompagnare col molto lusinghiero titolo il nome di Noto.

(2) caritusu, caritatevole; vit. caritoso.

Quilli veri scelleratj di mal cori laccettaro e di poi lo injuriaro cum laidiczi et villanj

71.

Scometendochi (1) li canj senza farli nixun mali quillu cavaler riali datu alamuri divinu

72.

Poi si misi in so caminu non curandu di dolurj per servirj a lo singnorj vinnj in la chita di notu

73.

Cum gran fidi tuttu xotu di li lazi di stu mundu multo allegro fu et jocundu quandu a la chitati jntrau

74.

In quillura adimandau si li fussi (2) qualck stancia et cum gran perseverancia stava forti (3) di continu 75.

Fulli dittu a san martinu chi e un spitali et certi lettj undi stanu povirettj ben trattati di continu

76.

Cussi piglia so caminu andausindi a riposarj per volirivj narrarj omne cosa como giu

- (1) scometendochi, aizzando, spingendo contro di lui; cat. escometrer. Nella VBC.: lu dimoniu scomisi certi homini juvini.
  - (2) si li fussi, se vi fosse. GP. III, 90: Corrado santu prisi una pignata, Acqua li misi e mpastau la farina.
- (3) forti, animoso, secondo il significato che ha fort nel catalano.

Vn Joannj di Miniu quillo loco gubernava onne cosa li passava per sua pinna homu di fidi (1) 78.

A corradu vinj et vidi insemj vn poco raxiunaru multu poj lo tenia caru per la gran virtu ck havia

79

Datu ck non canuxia a quillu cavaler beatu di prestiza (2) in cor li è intratu ck per lo vultu (3) demostrava 80.

Grandj amuri li portava senza ingannu et mai cessau poi in sua casa lo invitau et portau cun grandi amuri 81.

La virtuti ad hurj ad hurj di continuo avansava poi una gracia adimandava haviri un locu chuj chilatu 82.

82,

Perck tuttu era inflamatu (4) dilu summu creaturj non chercava ia più honurj jn quistu mundu falsu et riu 83.

Torno a Joannj di Miniu ck resposta chi donau quantu ipsu comandau tutto fichj et ben notava

Vno suo amicu havia et amava don guglelmo di Buckerj (5) li parlau poi volinterj come stava ben contentu

<sup>(1)</sup> Era, come a dire, il direttore e l'amministratore; li sta per vi, come nella str. 74.

<sup>(2)</sup> di prestiza, avv. di subito. Disus.

<sup>(3)</sup> vultu, sost. volto, adoperato pure dal Pugliese (IV, 67) e registrato dallo Scobar. Disus.

<sup>(4)</sup> inflammatu; cfr. inflamausi, QP. 35. Oggi si direbbe néammatu.

<sup>(5)</sup> Buckeri, rs. questa voce nell'elemento vfr.

Senza fari tardamentu si partiu di san martinu intrambu andaru in so caminu versu lo cruchifisu santu

Undi ogi su a lu cantu (1) certi lock et casichellj nominati ditti chellj vndi don guglelmo stava 87.

Multu adiu rengraciava quando quillo locu vidi cun perfetta et ferma fidi plino (2) domne caritati 88.

Habitandu como frati cun quillu justu e beatu don guglemo lacceptatu cun bon corj allegramentj 80.

Stando intrambo duj (5) contentj era quillu assai divotu don guglelmo sacerdotu homo di una bona fama 90.

La quali hogi più non sama si non vicij et difettj guay nuj poviri mischinettj tutti checki et ostinatj

N'hannu ainchuta na galera china. Li paisani ainchuti di stizza.

(3) intrambu dui, ambidue, it. intrambo. Il msic. ncn ha più questo pronome, al quale ha sostituito tutti dui. Il vecchio dialetto usava intrambu (str. 85; St. pop.

<sup>(</sup>I) a lu cantu, accanto.

<sup>(2)</sup> plino, pieno: lat. plēnus; così crità da crēta, tri da trēs, ec. Msic. kjnu e tinu. Ma anche il vsic. avea chinu (VBC.), e lo Scobar registra impliri e inchiri, inchutu, chinu. Nel sec. XVII, questo latinismo non era più in uso: St. pop. pp. 8-22,

Cki per tanti gran peccatj dubitu di più sentencia (1) guerra fami et pestilencia deu ni scansa di tal jorno

92.

Non mi allargo più ma tornu alo beatu corrau certi jorni arriposau in quilli chelli ben stimatu 93.

Fu ancora stu beatu di lu terzu ordini mantu (2) di lu seraficu santu san franchissu nominatu

94.

Et essendo ognura visitatu di continu di li agentj quillu cavaleri eccellentj benck honuri non stimava

pp. 19, 100, 105), entrambu nui (str. 270, LM. p. 523), entrammu nui (St. pop. 170), entrambu loru (GP. X, 60). Nella VBC: prisi lu porcu pir li aurichi cum trambu dui li manu.

- (1) dubitu di più sentencia, dubito di maggior castigo. Il più dinanzi al sostantivo, al modo del mas castigliano, è di costruzione comune nel siciliano.— Quantunque la forma più s'incontri spesso in questa scrittura (str. 49, 56, 67, 82, ec.), non di meno il vsic. preferiva plui o pluy (vit. plui e tlue): rs. QP. 4, 14, 18, 40, 44; CB; MOR; PBC. Usava pure chui: cfr. le strofe di questa Vita, 81, 375; e rs. lo Scobar e il Pugliese.
  - (2) mantu, grande, illustre: vcat. mant.

Lu bon jesu seguitava la sua santa humilitatj cum amuri et caritatj servia ad ipso persuerandu

In quillo tempu vi narrandu (1) multj amichi retrovau et ogni vno ben lo amau per la vita ck fachia

97

In fra lautri indi tenia vno ck si confidava ck pir nomo si chiamava misser cola di vassallo o8.

Senza fari nixun fallu sua legenda accussi dichi quisti foro li soi amichi ck tenia corrau beatu

99.

Essendo spissu visitatu per la fama ck avanzava (2) benck pocu si curava in quistu mundu havirj fastu

too.

Homu justu santu e castu di lu grandi diu serventj non volendo ipsu più agentj si fidau di so conpari

101.

Perck non volea più starj intra persuni visitatu ma stari sulu et appartatu ad vna spelunca fin a mortj

102.

Essendu inquistu audachi e fortj lun cun laltro si guardaro intrambi dui si spaventaro (3) di lo beato corrau

103.

Vn di quillu murmurau altro panj va chercandu za (4) sta bonu et va mutandu stari sulu et maltrattatu

<sup>(1)</sup> vi narrandu, narrandovi. Sintassi disusata.

<sup>(2)</sup> avanzava, progrediva.

<sup>(3)</sup> si spaventaro, " si meravigliarono, stupirono", conforme al significato del vcat. espaventarse.

<sup>(4)</sup> za, qui (cfr. le strose 103, 113, 170, 196, 258,

Dapoi la singnificatu certi grutti cun li manu datu ck su di luntano ben tri miglia di la terra (1) 105.

In costu vna flomara et serra (2) nominati li pizunj (3) vndi non eranu personi si non asperi diserti

259, 335, ec.); vit. cià e za (Rs.Nannucci, op. cit. 408-5): vfr. cza e za (Roq.), ça, çai, cha, za, zai (Burg.). — MOR: izà; VBC: viniti izà, frati mei; — vui stati iczà. La forma ca o ka ricorre di rado: rsc. questo componimento alla strofa 209, la VBC. il PBC. e lo Scobar che registra: ca oi czà. Più tardi emerge la forma italiana qua, come in tutto il poema del Pugliese e nella supplica a Ferdinando il Cattolico (La Lumia, II-54), dove c'è un iquà.

- (1) terra, abitato (rs. QP. 10). Disus. Nella VBC: chi livau tutti li terri di fora et dintra placenza.
- (2) flomara, fiumara. Ecco un altre latinismo che avea nel vecchio dialetto le corrisdondenti forme populari, hyumara, xumara (Scob).

serra, schiena di monte, sommità prerutta: bl. serra. In un diploma siciliano del 1094, accennato dal Vigo a p. 23 della Racc. amplissima, apparisce questo sostantivo. Lo spagnuolo ha sierra.

(3) pizzuni; tuttora quelle creste si chiamano Piz-

Quisti su li cosi certi come narra lu so diri tuttu apuntu et non falliri dapoy intrambo sindi andaru 107.

Lo jndomani retornaru undi don guglelmo stava insiemi cun corrau habitava como boni amichi stati 108.

Essendo tutti illa insemblati (1) cum lo cavaler beatu et fra guglelmo happi (2) parlatu cun suavi et belli palorj 109.

Ck li passau lu cori a fra guglelmu quandu audiu ck più gracia referiu (3) per la stancia ck ipsu stava

zuni, o Pizzi: vfr. pis, cima, sommità. Diez (Gloss. de Cassel) dice che questa voce non viene da apex; essa è il vfr. pic, cima, col segno del nominativo, pics: come ducs (duc), arcs (arc), ec. Nel Gloss. viennese, l'illustre padre de' romanisti nota pure piz, voce del vecchio francese, col significato di punta: corrisponde il sic. pizzu, estremità acuta, becco. Con pizzuni può avere relazione il fr. piton, cocuzzolo.

- (I) insemblati, riuniti (lat. insimul). Nel vit. si riscontrano gli avverbj insemora, insembra, insembramente, ensemora (Fanfani; Nannucci, p.24). Il siciliano dall'avv. nzemmula (vsic. insembla e insembuli) derivò nzimmulari (vsic. insemblari e assimbulari, Scob.).
  - (1) happi, ebbe, da habuit; così vippi da bibit.
  - (1) gracia referiu, ringrazió. Latinismo. Rs. la str. 237.

Don guglelmu si ammirava dissi frati cke vi ho fatto ck mi parli di tal attu forsi vj hajo desdingnatu (1)

Per malicia non e statu ecceptu gran simplichitati perdonatimi caru frati eu non sachiu ck vi diri (2) 112.

Non pigliati displachirj fra guglelmo frati miu vi lu rendira a vuj diu ck non bastu mai in eternu 113.

Per quantu iu viyu (3) e dixernu la virtuti tua lu fa tanti agenti venino za ck io ni staiu (4) stupefattu

<sup>(1)</sup> desdingnatu, disprezzate. Scobar: disdignari oi minispriczari.

<sup>(2)</sup> eu non sachiu ki vi diri, io non so che cosa dirvi: sactu (sapio). Le particelle prenominali mi, ti, vi, ci, ni, sono adoperate anche nel moderno siciliano, dinanzi all'infinito. Non aju cki vi diri, cki vi fari, cki vi purtari, cki ni fari, ec. ll vsic. le adoperava pure dinanzi a' gerundj: cfr. la strofa 66.

<sup>(3)</sup> viyu, vedo: lat. video; così poju (podium), criju (\*credeo), vaju (\*vadio), òriu (hordenm). Cfr. QP. 3.— Alla strofa 235 fa viiu; GP. scrisse anche vyu. Nella V. del B. Corrado: vi ca si voy sirviri a deu. Nel moderno siciliano: viju, vidu, viru. Il vecchio italiano avea pure vejo (NANN. p. 21, 6).

<sup>(4)</sup> staiu, sto; vit. stajo, stao (NANN. p. 46).

Vostra virtu la fattu '
non pir mia ck su piccaturj
iniquu et tristu et malfatturj
contra meu Singnurj ogni ura
115.

Fattu quistu poi in quillura si partiu in jssu istanti et corrau forti et costanti si ni andau a la so stancia (1)

Poi cun gran perseverancia la matina si levau vndi fra guglelmo andau per haviri sua licencia

117.

Cum honuri e reverencia li baxau poi la sua manu nota vn pocu christianu quantu fu sua santitatj

Cki per grandi caritati lunu e laltru lacrimaru perck in tuttu si appartaru (2) fattu quistu si partiu

119.

Senza più dimura xiu di la chitati di Notu o tu populu devotu fa ck noti e teni a menti

120.

Perck christo onnipotenti lu portava in quilla via cun gran fidi allegru gia tuttu a diu deliberatu (3)

121.

Comu plazi (1) a diu fu intratu in quilla propria grutichella

<sup>(1)</sup> stancia, dimora; cfr. le strose 74, 341. Lo Scobar dà pure a questa voce il significato di habitaciuni, casa.

<sup>(2)</sup> si appartaru, si divisero; msic. si sparteru: dal cat. apartarse, separarsi, lasciarsi.

<sup>(3)</sup> tuttu a diu deliberatu, abbandonato completamente nelle mani di Dio: vfr. delivrer, Burg.

<sup>(4)</sup> plazi, piacque; cfr. la strofa 286. Altrove (127,129)

cum so cori et menti bella vndi disiava starj

122.

Illa si vinni a quietari in quillu luogu disiatu certi rami happi tagliatu e tutta poi la limpiau (1)

Multu allegru si restau parsi vidiri unaltra gloria como narra la so storia per dui jorni non manchau

Quandu lu gran diu lamau dissu (2) tuttu sapiriti soi miraculi jntendiriti quantu fichi in la so vita 125.

Tuttu apuntu per partita (3) narririmo fina a finj . di li soi cosj divinj ck li donau diu benedittu

Vno Antonj Sessa dittu in sua casa lo invitau quistu singnu li mostrau ck tinia mali di fiancu

127.

Ck sua vita venia mancu tantu era lu gran doluri como plassi a lo singnuri di tal mali liberau

128.

Quistu lo manifestau

è scritto plassi; nella VBC. placzi. È il pass. remoto forte di placiri; eggi è in uso la forma debole piaciu. V. pag. 54.

<sup>(1)</sup> limpiau, pulì, sgombrò.

<sup>(2)</sup> dissu, adesso, tra poco; forma estinta. In alcuni distretti del siciliano c'è addesi, che ha il significato di a poco a poco, come ades nel vecchio catalano.

<sup>&#</sup>x27;(3) per partita, specificatamente, particolarmente. Questo modo avverbiale appartiene pure al vecchio italiano. Rs. Fanfani.

quanto fichi lu beatu vn altro jorno ha liberatu ad vn pichiotto (1) di setti annj

120.

Standu cun gran pena e atfannj cun lo mali appassionatu ck era ruttu e fracaxatu comu plassi a diu sanau

130.

Poy so patrj xiu e gridau et chamau a corrau beatu ck a so figlu havia sanatu standu quasi stupefattu

131.

Videndu corrau quistu attu presti xiu dila chitati per non essirj palisati soi miraculi ck fachia 132.

Un suo amico ipsu tenia bartuluchiu si chiamau quistu un jorno li mandau dui fiaschetti di bon vinu 133.

Essendo quillo per caminu incomensau a considerari dissi ck ni voli farj di due flasck vno chi basta 134.

Dittu quistu piglia e tasta (2) et va amuchiasindi (3) unu non fu vistu di nixunu quistu fu vn grandi miraculo

<sup>(1)</sup> pichiotto, giovanotto. Per l'etimologia di questa voce, rs. l'elemento vecchio francese, a pag. 60.

<sup>(2)</sup> tasta, gusta, assapora; cfr. la strofa 187. Sard. attastare, cat. tastar.

<sup>(3)</sup> amuchiasindi, ne nasconde. Cfr. ammuccari, nello elemento vfr. e la nota 2, pag. 131. In Francia i cacciatori dicono tuttora s'embuche, d'una bestia ch'entra nella boscaglia (Burg.). Il Fanfani registra un vit. mucciare, trafugarsi, fuggirsi. Il siciliano, antico e moderno, è ricco di derivati: Scob. amuchaturi (locu et

Senza fari nullo ostaculo di prestiza sindi andau et junchendu salutau dissi quistu vi pigliati 136.

Fra corrado in caritati dissi sigi (1) benvenutu ma tu mali haj provedutu undi e l'altro ck ti dau (2) 137.

Quillu tuttu si spantau (3) et diventau di vn veru mortu dissi patri hora lu portu vogliatimi perdonarj

Guarda quistu mai non farj figliu miu perck e piccatu fack sigi ben creatu si astu mundu voi camparj

homu), amuchatamenti, amuchevuli;—ammuccuni, avv. di nascosto, ammuccagghja e ammuccaloru, nascondiglio, all'ammucca e all'ammuccareddi, a rimpiattino.

- (1) sigi, che tu sia: Cfr. le strofe 138, 140, 171, ec. e la VBC: sigi secretu; ben sigi tu venuto. Nelle CB: sii; nel Pugliese: sy.
- (2) dau, diede. É la forma debole del pass. rimoto di dare, usata largamente dal Pugliese (I-27, II-33-41, III-73, VI-82, ec.); oggi è sparita dal dialetto, all'infuori di qualche caso nel linguaggio infantile. Le forme in uso sono desi e detti; rs. la nota 2, a pag. 149.
- (3) si spantau, si stupì, si meravigliò fortemente (cfr. le strofe 200, 244, 245, 281, 289, ec. cfr. GP. 1-16, II-78, VIII-89, IX-52-81, ec.). L'italiano ha spantare, spantante, spantato, spantoso; il sardo, ispantu e ispan-

13a.

Ti lo voglio figlio dari pero guarda comu vai vn scursuni truvirai supra lo flasco n acostarj 140.

Una virga vogli farj et undi ipsu tindi va ck da ti si partira Va ck sigi benedittu 141.

Quistu caglatu (1) et afflittu si partiu, 'et quistu vidi tutti campamu cun fidj diu providi ad ogni riu

142.

Ala chitati sindi giu et narrau tuttu quistu attu standu ognunu stupefattu quandu tali cosa auderu

tusu; il catalano, espant, espantar, collo stesso significato. Nel castigliano, espantare, espantu, espantoso rendono l'idea di spavento, paura, idea che non mancava qualche volta al vecchio siciliano e allo stesso catalano (cfr. la strofa 160 di questo componimento, e il Pugliese: III,14). Le voci del siciliano moderno, scantari, scantu, scantusu, non significano più meravigliare, meraviglia, meraviglioso, come nel cat. e nel vsic. ma han ritenuto il senso di paura, spavento, terrore, come nel castigliano. — Per l'alterazione sp=sc, cfr. scuttusu (dispettoso), rascari (raspare), skirmintari (sperimentare), parascolu (παρασπορά), scuma, ec. Essa comincia ad apparire fin dal sec. XVII (rs. le Sl. pop. p. 20).

(1) caglatu, silenzioso, mortificato. Scob: caglari, v.

Naltro giorno certu et veru vn so devotu si partiu di la chitati xiu per andari a visitarlu 144.

Comu plazi a diu di farlu l airu nettu si trovau poi ad vn puntu si mutau multi lampi et trona fichj

tachiri. GP. III-85: emenda e cagla, emendati e taci; Sardo mer. calliai. Dal cat. callar. Lo Scobar registra pure caglatura oi scaglatura (riprensione), scaglari di vergogna (arrossire), scaglamentu (rossore), scaglatu (rosso di vergogna). Il moderno siciliano, nel notigiano principalmente, ha cagghjari, cagghiatura, cagghiamentu; ma quando si dice scagghjatu o facci scagghiata, s'intende svergognato, o faccia senza rossore, al contrario del significato che lo Scobar dà a scaglatu. Questa contradizione apparente si spiega col diverso senso che il s prostatico (lat. dis) comunica all'azione del verbo. Oltre all'idea di separazione, come in spartiri (dividere), scarnari (spolpare), smammari (divezzare), ec. oltre all'idea di cessazione dell'attività espressa dal verbo, come in sdari, stinciri, sburdiri (slegare), ec. il s modifica in due altri modi l'azione del verbo: 1º, rovescia il significato che avea il positivo, attribuendogli un'accezione negativa, come in sfirmari, sfirriari (dis-virare), sfari, ec. ed

Como la sua istoria dichi quillu juvini si salvau intra vna grutta si assittau et dormentau per gran paura

Corrao stava gia in quillura a li santi oracioni per li soi devoti et bonj stava rattu locch in chelu

147.

Più assai ck non revelu di stu cavaler beatu quantu amur diu la portatusi ha mostratu a lo prisenti 148.

In quillu puntu claramenti li fu ad ipsu revelatu

como si moria intronatu quillu poviro et mischinu

Poi si misi per caminu diu laudandu cum maria et trovaulo ck dormia in fantasia (1) lo povirettu

150.

Ck li parsi un gran respettu quandu in quillu lu trovau et cossi lo risveglau et parlau cun ipsu vn pocu

151.

Como figlu in quistu locu in tal tempu ti haj trovatu gran periculu hai passatu sconsolatu per andari

è questo il caso del notigiano scagghiatu; 2º, il s conferisce al verbo col quale entra in composizione, un'idea peggiorativa o di dispregio, come in scancari (cambiar male), sparrari (parlar male), sfalliri (fallire), ec. e questo è conforme alle voci del vsic: scaglari e sauglatu, registrate dallo Scobar.

<sup>(1)</sup> dormia in fantasia, dormia immaginando, sognava.

Quillu li misi a narrarj per vuj patri mi partivj quandu di la terra xivj (1) l airo era ia serenu 153.

Cum lu so parlari amenu in sua grotta lo portau tuttu quistu poi narrau et corrau ristau in so locu 154.

Christianu nota un pocu non ti noya lu parlarj quantu signi (2) vinni affarj quistu beatu corrau 155.

Vn so devoto li mandau li primi favi veri bonj cun so figlio testimonj di lu casu ia succhessu 156,

Et essendu iuntu jn pressu (3) vn diavolo li appariu ipso non lo canuxiu perck era in forma di homu 157.

Dissi et vndi vaj et comu poco sa cui ti mandau dissi vayu undi e currau ck li portu sti legumj 158.

Tu mi pari ck presumi veni ck sachiu vndi sta quillu juvini parti et va cun lu dimonio in ipso estanti 150.

Poi lo portau in un rampanti periculusu a dirruparsi jn quillu puntu li disparsi et ipsu sulu si restau

<sup>(1)</sup> xivi, uscii, dal verbo širi (uscire).

<sup>(2)</sup> signi, miracoli, indizi di santità. Cfr. la strofa 28; e la poesia a S. Agata, al nº 3600 della Rascolta umpl.

<sup>(3)</sup> jn pressu, vicino. Disus. Nella VBC: comu fu impressu la locu; — quandu foru illa impressu. GP: in pressu et di luntanu.

Ipsu tuttu si spantau non gridau per gran pagura in quillu terminu spaciu e ura corrau stava rattu in diu

161.

Et per spiritu canuxiu tali juvini essiri persu causa fu quillu perversu maledittu falsu et riu 162.

In stanti si partiu lo heremita di diu amatu et trovau lo sconsolatu juvinettu ck chiangia 163.

Ad un loco sencza via ck fu vna cosa incridibili inultu spaventusa et horibili qum (1) illa currau junchiu

164.

N a pagura figlu miu hora vengnu a liberarti essendu iuntu in quilla partj et alo locu periculusu

165.

Ck non potia andari in susu ne più in jusu lo mischino quillo cavaleri divinu si lo pigliau per la manu 166.

Non bastava homu humanu Xirilo di tal locu tandu (2) poi landava confortandu cun soi dulchi e bel palori 167.

Cossi li tornau lo cori ck ia era mezo mortu cun lu so dulchi confortu in sua grutta lu minau

<sup>(1)</sup> qum, come (lat. quum). Alla strofa 196, cum; GP. cum: vit. com.

<sup>(2)</sup> tandu, allora, in quel momento: CB. tann (VII) intandu (XVIII, XXI); msic. tannu, Sardo mer. intandu. log. tando; vfr. antan (Burg. II, 275). La forma più comune del vecchio siciliano è tandu; rs. VBC; GP. III-13, IV-21-81, V-67, VI-9-39-83, VII-55, VIII-68,

Et dipoi lo confortau como mai non fussi statu appressu lappj addimandatu figlu miu cuj tingannau

169.

Un homo fui ck mi portau et dissi ck venia undi vuj garda figlu di maj chiuj non ti lassarj ingannarj

170.

Cui ti vinnj per portarj fui lu iniquu e maledittu veni figlu sempri drittu ck tu za mi troviraj

171.

Fatti la cruchi quandu vaj va ck sigi benedittu quillu garzunellu afflittu si partiu di lu beatu

172.

A so patri appi tornatu omne cosa comu andau

quillu tuttu si paventau dun tal casu accussi grandj

173.

La sua fama in tuttu spandi non si po considerarj quistu voglu confirmarj eu lu tengnu vn veru santu

Mai non porria diri tantu quantu ipsu mertiria essendo in tanta gracia pia di lu summu e magnu diu

175.

Quillu maladittu et riu cum tanta bataglia et furia lo tentau di gran luxuria ck non si porria narrarj

176.

Mai lu potti superarj tantu firmatu si stava ne più d'issu si curava stava comu rocca forti

IX-20-49, X-82; Rebell. Sich. AMARI. II, 317; PBC. ec. Dappertutto, tandu ha sempre il senso di allora, e comincia ad essere usato come termine di corrispondenza di tempo con quandu nel sec. XVII: rs. le St. pop. p. 19.

Perseverandu fino a mortj quillu cavaler gentili lo inimico gran suttili contra la homana natura

178.

Mai cessava di nullura ck sempri non lu tentassi ne mai fu ck lo livassi di la bona et retta via

179

Aspra vita si fachia quillu corpu castigatu lo demoniu n a trovatu più in ck modu lu ingannarj

Et cussi lu misi a tentarj

di la gula fortimentj et vn jorno strittamentj ben li misi jn fantasia

181.

Ck per disiu moria di mangari carni di porcu in quistu lu inimico smorcu (1) cum soi modi gesti et atti

182

Tantu fichi cun soi trattj per fino ck appj la carnj per nui ancora pi raxarnj di la iniqua et falsa via

183.

Quilla carni la mittia ad vna jngnuni (2) di grutta

<sup>(1)</sup> smorcu; uno degli aggettivi dati al demonio, il nemico per antonomasia (sic. virseriu, it. versiero, vsr. adversier e adversaire, Burg.): rs. le strose 187, 206, ec. Viene dal vsr. borc (Roq), bastardo, nato di adulterio. Pel passaggio del b in m, a sormola iniziale, csr. miatu (beato), marroccu (birrucus), mattaveddu (berterellus), muccuni, smannari (sbandare), ec; e pel s presisso spregiativo, v. quanto s'è detto alla nota 3, p. 147.

<sup>(2)</sup> jngnuni, angolo, cantuccio: vfr. quignon (Roq). Scob. anyuni, msic. nuni.

di poy la truvau currutta tutta putreda e puzulenti 184.

Mania corpu miu fetenti per fino ck si ben saciu essendo in tal contrastu et spaciu lu su corpu disdingnau

185.

Tali fu ck la gittau et superau lu malidittu et più ancora trovu scriptu vno altro jorno lu tentau 186.

Multu forti lo jnfocau di mangarj vna gallina happila ben grassa et fina pero ipso non ni gustau 187.

Certo fu ck la piglau et conservaula per tri jorni lu inimicu cun soi scorni (1) dichia dah (2) tasta tasta 188.

Manja patri non si guasta per ck e gracia di diu quillu cavaleri piu non curau di soi palori 189.

Perck sempri lu so cori a Jesu cristu era datu santu paulu appi narratu cum lo terso so parlari IQO.

Cui carni veni a gustari l opira di la carni fa quantu approbatu serra cui sta forti a lo nimicu 101.

A li tentacioni dicu comu fu corrau beatu lu inimicu a superatu ck mai non lo contentau

<sup>(1)</sup> scorni, dispetti.

<sup>(2)</sup> dah (cfr. la strofa 207), su via. Oggi nel notigiano si dice ra! o arà! incitando uomini o bestie a fare qualcosa. Questa particella esortativa è l'imperativo del verbo dari, come mul di mustrari, tèl di tiniri.

Notti e giornu lo tormentau et piu gran cosi intendiriti vn altro giorno sapiriti vn' so comparj li mandau

193.

A lo beatu di corrau vna peza di formagiu la moglieri di avantagiu (1) dissi menza non chi basta

194.

La donna ck sempri guasta et per lo chuj tutti su avarj poi li vinni arrepungnari so maritu curruchiatu

195.

Sempri tu m ai superatu per ti faro un mal partitu (2)

cussi vinsi lu maritu et una peza li mandau

196.

Cum so figlo undi corrau dissi patri za pigliati ipsu cun gran caritati si lo piglia et poi la parti (3)

Laltra menza misi sparti (4) e donaula a so figlozu dissi patri eu non pozu volsi (5) tutta vi la dassi

198.

Et arreri (6) non tornassi accossi comandau meu patri basta figlu ma tua matri non mi la volsi donari

<sup>(1)</sup> di avantagiu, prendendo il sopravvento.

<sup>(2)</sup> partitu, determinazione, risoluzione.

<sup>(3)</sup> la parti, la divide. Il vsic. avea pure dispartiri (GP. I-29, e Scobar) e spartiri, che è la forma attuale. V. la nota alla strofa 41.

<sup>(4)</sup> sparti, avv. in disparte.

<sup>(5)</sup> volsi, volle, cfr. la strofa 286. Si scrisse pure volci (nell'Ode a S. Agata, del Vigo).

<sup>(6)</sup> arreri, indietro; vit. arieri; msic. nnarreri, di

Portachila et più non starj azuck non ti reprindissj et cussi lo benedissj incontenenti retornau 200.

Stu gran casu recontau et multi stettiru spantati lu inimicu assai fiati (1) si forzava dingannarlu

Naltra astucia vinj a usarlu ck manjassi vna cassata (2) cossi poi vna jornata ad vn suo amico si fidau 202.

Strittamenti lu pregau havirj un poco di farina ck sia d orio (3) et non fina cun vn pocu poi di favj 203.

Quillu cun palori suavi omnj cosa li portau fattu quistu la impastau con li favj conpassata (4)

204.

Et indi fichi una cassata et alo suli si la cossi (5) da poi la ruppi et mossi et puzava dintra et fora

darreri (di dietro). GP. III, 42: Ni arreri ni indananti putia andari; III, 55: Di subito si parti e torna arreri.

- (1) assai fiati, molte volte. Il nuovo dialetto s'è spogliato di questo sostantivo. Il vecchio lo usava di sovente, e fino al sec. XVII: rs. le St. pop. pp.12, 28.
- (2) cassata, s. f. torta a base di cacio (caseata). Scobar la definisce pastillus caseatus: bl. casata, casciata, casseata.
  - (3) drio, orzo: bordeum; v. la nota 3ª, a pag. 179.
- (4) compassata, mescolata in proporzione: Scob. cumpassari, misurare; compassarisi, contenersi.
  - (5) cossi, pass. rimoto forte di cuocere, msic. cutiu.

Manja corpo et ck fai ora tantu disiu li passau comu ipsu la tagliau non la potti chiu vidirj 206.

Cussi persi lu potirj quillu anticu tradituri naltru jorno cun fururi lu perversu et inimicu

207.

Istando fatti li perficu (1) lu tentau in quillu locu dah refriscati vna pocu (2) povirettu vecchiu manja

<sup>(1)</sup> istandu fatti li perficu, essendo maturi i fichi primiticci. Manu e ficu sono i soli sostantivi femminili (de' pochi latini della 4ª declinazione in -us, femm.) che possiede il dialetto; essi hanno la terminazione invariabile in ambo i numeri. — Il msic. non adopera più il verbo stari o istari per essere, quantunque per la stretta affinità di significato ch'esso ha con essere, venga scambiato in molti dialetti del dominio romanico. — La composizione pir-ficu (\*praeficus) corrisponde a pircocu (praecocus), e importa fichi prematuri.

<sup>(2)</sup> una pocu, alquanto (cfr. la strofa 211, 275); GP. II-69, una pocu di pani; II-72, parlaru una pocu; VI-41, una pocu d'aloi; — VBC: li mandau una pocu di legumi, una pocu di favi. É adoperato pure dal moderno siciliano: rs. il Vocab. del Traina. Da questi esempj e dall'uso vivente, si scorge che una pocu

208.

Ouali non ti plachi canja

ja tu sai ck li plantasti

è adoperato come aggettivo e come avverbio.

Una, quando pocu è aggettivo, è il plurale d'unu; come 'è plurale l'articole una, quando si dice: A Napoli si fabbrica una bona pasta (A Napoli si fabbricano delle buone paste); e si vinni na fasella dutissima (e si vendono de' piselli dolcissimi). Più comune è l'uso dell'artiticolo determinativo concordato con il plurale in -a di parecchi sostantivi: la fasola, la spinača, la lintickja, la frasca, la petra, ec. (i fagiuoli, gli spinagi, le lenticchie, le frasche, le pietre). Delle volte, anche gli aggettivi qualificativi prendono al plurale la desinenza in -a: padruna assoluta (padroni assoluti), citrola natalisa (cetriuoli che si raccolgono in Natale). La desinenza in -a degli articoli e degli aggettivi citati potrebbe parere una concordanza eufonica co' sostantivi plurali in - a. Ma la forma una pocu prova bene che è un fatto grammaticale, e non meccanico; perchè pocu è invariabile in ambo i generi e in ambo i numeri (cfr. pocu fidi nella Quaedam profetia, 37); come sono invariabili i sostantivi ficu, manu, e il pronome omnu (ogni) nel vecchio siciliano perck poy si fanu (1) guasti quistu puru n e peccatu 209.

Manja ck si perdonatu standu in tanta aspera vita ck ia e cassa tua partita (2) jn paradisu tindi vaj

210.

Mai contentu non serrai corpu miu insaciabili

quantu fu grandi et spantabili (3) la sua aspera penitencia

211

Standu sempri in astinencia lu so corpu gloriusu cussi vinnj un poco insusu et vna ficu si pigliau.

212.

Et per menzo la spaccau ma non mi gustan su skati (4)

(cfr. ne' codici sciclitani: omnu anno, omnu fidili kriptiani).

Il modo avverbiale una pocu è adoperato per evidente confusione con un pocu.

- (1) fanu, fanno, come hanu, stanu. Nella VBC: quisti manu ki fanu; quandu fanu timpesti.
- (2) ki ja e cassa tua partita, chè già è cancellata la tua partita di debito. GP. III-7: Lu so piccatu fu irritu et cassu; e altrove (V, 51): Si voi cki senu cassi li piccati.
  - (3) spantabili, meravigliose; v. la nota 3, pag. 185.
- (4) su skati, sono immaturi, tortoni, da iσχαδο. Il msic. ha scattiòla; lo Scobar, scatiola (grossus), fichi che restano sempre immaturi.

dissi aspetta voluntati
ck ti darro vn bon prudu (1)
213.

Poi si spoglia nudu nudu et fragellausi crudilimenti tuttu quantu sanguilenti (2) quillu corpu so beatu

214.

Poviro vecchio passionatu jntra rovettj et spini forti cun soi sensi sempri accortj lo jnimicu superau

215.

Lo demonio arrabiau dissi, vecchio maledittu standu debili et afflittu non curau di so parlarj 216.

Multu si vinnj allegrarj ck havia statu vinchiturj quistu vinni poi jn senturj alo episcopo di Saragusa

217.

Per la fama gloriusa si partiu senza più standu acossi non lo trovandu jn sua grutta sindi andau

218.

Altro non chi trovau ck un pezu di cucuza plina d'acqua trista et muza (3) dapoj andaro tutti fora

<sup>(1)</sup> chi ti darrò un bon prudu, chè ti faró il mirallegro, chè ti dirò bravo; it. prode o pro, giovamento. Nel notigiano si dice pure bon pruretti, buon pro vi faccia; che è il vfr. proeche (Burg).

<sup>(2)</sup> sanguilenti, insanguinato. L'it. ha pure sanguilente, e il vit. sanghinenti. GP. V-77: sanguilentu in cruchi. Lo stesso GP. (III, 97) e lo Scobar hanno sanguilentatu, sanguilentamentu, forme derivate, scomparse insieme col primitivo.

<sup>(3)</sup> trista, come nell'italiano, qui ha il significato

Et alla prima palora corrau vinnj in ipso stantj leti foro tutti quanti videndo a quillo beatu

220.

Presti sappi inmaginatu quandu lu prelatu vidi cun amuri et grandi fidi li baxau poy la sua mano 221.

Nota ho bonu christianu quantu cosi intendiraj dissi o patri como staj corrau presti respondiu

222.

Benj rengraciu a diu poi si misiru a raxiunari essendo lura di manjari lo prelato lo tentau (1)

223.

Dissi o patri fra corrau haj di farj collacionj cum palori suavi et boni corrau presti li respusj

224.

Non si spantau ne confusi di la gracia di diu aspetta un pocu signur miu quantu vaiu ala mia chella 225.

Cum la soa speranza bella alo gran diu si acomandau di prestiza li portau quatru guastilluzi (2) caudj 226.

Nota peccaturi et audj gran miraculu fu quistu in sua grutta non fu vistu cosa nulla di manjarj

di corrotta, puzzolente, disgustosa (rs. Fanfani). muza, agg. marcida: cat: motxo.

<sup>(1)</sup> lo tentau, lo tentò, lo mise ad esperimento.

<sup>(1)</sup> guastilluzi, pagnottine; msic. guastedda, vastedda, guastidduzza, vastidduzza. BL. gastellus, guastellus, wastellus; vfr. wastel (Roq), gastel (Burg,): ted. vastel, genus panis.

Cui bastava quistu farj altro ck lo gran signurj pensa quantu era jnfagurj (1) di lu grandi et mangnu (2) diu 228.

Quandu quistu canuxiu lu episcopu si espantau prestu poi singinochiau dissi chiu e ck non si dichi 229.

Beatu ipsu e ck e felichi quantu e jn gracia di diu corrau dissi singnor miu non su quillu ck pensatj

230.

Plinu su di gran peccatj comu l'altri peccaturj et di poi cun grandi amurj fichiro collacionj

231.

Standu semprj in cosi bonj di poi licencia, adimandau strittamenti lu pregau ck pregassi a diu per ipsu

<sup>(1)</sup> faguri, favore; Scob. faguriri. Il dileguo del v (fa[v]uri) e la inserzione del g sono cospicui, principalmente, nell'ennese: ragulusu (ravitosus), pagu (pavo), gughini (juvenem), Guganni, pòghiru, sigulari, ec. A formola iniziale, non sono estranei al palermitano; così gutteri, gulpi, ec.

<sup>(2)</sup> mangnu, che tuttora si adopera nel significato di grande, e, avverbialmente, di molto, qui non può avere la stessa accezione; ha bensì quella di "magnifico", come lo definisce lo Scobar; il quale registra pure magnusu, col senso di pumpusu. Nel moderno siciliano sono notevoli questi derivati: ammañata (rs. Vigo, c. 7), maestoso; ammañari, v. intr. e ammañarisi, rifl. andare con maestà, con sussiego.

Da poi fattu ck fu quistu n Saragosa retornau naltra volta li accascau ad vno petro di Bucckerj 233.

Mal di fridu et gran pinserj (1) quasi ck era menzo mortu non havendu altro confortu sinj andau alo beatu

234

Di tal mali fu liberatu como mai navissi nentj naltro jorno vn so serventj a corrau volsi invitarj 235.

Certi pixi andau acaptarj (2) per jnvitarlo volinterj dapoj con fermo pinserj sindi andau a li pizzunj 236.

Drittu comu vn falcunj et junchendu lo jnvitau in quistu respondiu corrau non bisogna figliu miu

237.

Referixu gracia a diu et a tia di tantu honurj quillu cun pirfettu amurj dissi patri ora venitj

238

Quista gracia mi fachitj non mindi veniti mancu (3) mi displachi ck si stancu stu travagliu ck haj pigliatu

239.

Li pixj ck haj accaptatu si li manjaru li gattj quandu intisi quisti tratti (4) dissi non po esseri maj

240.

Conservati li lassai quistu grandi cosa fora (5) vatindi figlu hora hora ck tu quistu truviraj

241.

Si ne veru torniraj

<sup>(1)</sup> pinseri, pensiero, pena, inquietudine.

<sup>(2)</sup> accaptari, accattare, comprare.

<sup>(3)</sup> non mindi viniti menu, non mi fate questo torto.

<sup>(4)</sup> tratti, tratti, motti, arguzie..

<sup>(5)</sup> fora, sarebbe, come nello spagnuolo.

ck verroio (1) jncontinenti | partiu quillu prestamenti

(1) verroio, msic. vinirroggu e vinirrogghju, it. verro. Il futuro nelle lingue neolatine si fece componendo l'infinito col presente indicativo di habere: venire-ho, venire-aio, vit. venir-aggio. Il siciliano verrò-iu o vinirrò-ggu è di formazione posteriore: esso, cioè, fu fatto per analogia sopra vinir-aiu, quando il dialetto possedea venirrò; è adunque un'altra derivazione flessionale, o, come si vuol dire, una sovrapposizione di flessione; fenomeno simigliante a quello offerto da alcuni neoplasmi sostantivali a doppia derivazione. Rs. gli esempj a pag. 106.

Il prof. Buchholtz, rilevando quest'uscita in - ogghiu del futuro dalla Raccolta di canti popolari notigiani,
opina che vinirrogghiu, per modo d'esempio, possa
sciogliersi in viniri-vogghiu (venire-voleo), conforme
alla formazione rumena di questo tempo. Non sono
d'accordo coll'illustre filologo, perchè questo ghi del
notigiano non viene dal noto sviluppo li=j=ghi; ma
dall'indurimento del g, per quel che s'è detto a
pag. 11. E siccome voleo ha dato vogghiu nel Palermitano, vogliu nell'Ennese e voju nel Notigiano, così
venire voleo non avrebbe dato a Palermo e a Calta-

comu un ventu iunsi (1) in casa
242.
Et trovaula ben malvasa

a sua muglierj et curruchata (2) dissi comu stai incangnata (3) adirata et malcontenti

nissetta vinirroggu, a Noto vinirrogghju; ma, secondo i varj riflessi del lj, farebbe vinirrogghju nel Palermitano, vinirrogliu nell'Ennese, vinirroju nel Notigiano.

- (1) iunsi, giunse. Oggi il dialetto preferisce la forma debole iunciu.
- (2) curruchata, corrucciata; rs. la strofa 194, la VBC. e GP. IV, 26. Lo Scobar registra scurruchari: vfr. courrechier (Burg.). Il msic. non possiede più queste voci.
- (3) incagnata, incollerita, imbronciata. Scobar spiega ii verbo incagnarisi con incandeo, excandeo, excandesco, irascor, exacerbo, e rimanda a furiari. Non sarebbe malagevole il trovare qualche rapporto tra il sic. incañarisi, l'it. rincagnare e il vfr. engaignier (Roq.), che hanno pressappoco uguale significato. Ma l'etimologia più naturale, pel senso e per la forma, è quella d'incandiare, "diventar rosso per collera". Derivati: ncaña, sost. verb. "collera" (cfr. la strofa 373: quilli d'Avula cum gran cagna); vsic. incagnatamenti,

Dimmi un poco havisti nentj ck mi mustri accossi scura (1) alo mal puntu ala mal hura bello honurj a cui invitasti

244.

Li pixi ck tu accaptastj si lj manjaro li gatti quandu intisi sti baratti (2) tutto quantu si spantau **2**45.

Mi lu dissi fra currau tuttu quistu ck si fichj pluj e assai ck non si dichi et per tuttu lu narrau 246.

La gitati (3) si spantau quandu quistu jntisi dirj da poi si vinnj a sapirj in più cita terri et locha

"con collera" (CB. VIII: firiri incagnatamente, ferire in rissa); ncañusu, agg. parmaloso.

(1) scura. fosca, bieca; it. scura (FANFANI). Nel vecchio siciliano avea pure il significato di "gramo, tapino." GP. V, 77:

E confortau quilli affamati oscuri.

Nel msic. c'è scurittu, che vale "meschinello"; cfr. in Vico la c. 1436, e il Voc. sic. del Traina.

(2) baratti, imbrogli. GP. IV, 41:

Perdonatimi, patri, stu imbarattu.

Barattu, nel moderno siciliano, ha perduto questa significazione. Rs. Traina.

(3) gitati, cittade. Alla str. 73<sup>a</sup>, chitati e cita; alla 19<sup>a</sup>, citati, forme che si riscontrano pure nello Scobar. Il Pugliese scrive con preferenza gitati (I-32, IV-6,

La gran fama sua ck sfoca (1) quasi ck si sa per tuttu lu so diri tantu agluttu (2) di quistu santu heremita 248.

Non curau di quista vita mundu iniquu et traditurj cun la gracia di lu Signurj narriroiu tuttu quantu 249.

Li miraculi soi di spantu tutti di maravigliarj certi homini di mal farj naltru jorno lo invitaru 250.

Vn porchello li taglaru et donaru un vennirdia (3) cum gran stucia et falsia (4) per volirlo diffamarj

IX-78, ec.). Il Traina non registra questa maniera, quantunque essa sia adoperata ancora in qualche parlata. Del resto, lo scambio del é in g è comune: cfr. girasa (cerasum), gista (cestus), Sigilia, riginu, soggiru (socer), surgi (soricem), sogietà, fogga (focem), ec.

- (1) sfoca, va fuori, si spande.
- (2) agluttu, ghiotto, piacevole.
- (3) vennirdia, Venerdì. Alterazioni analogiche, modellate sopra Vennerdì, sono, nel moderno dialetto, Lunerdì, Marterdì, Gioverdì.
- (4) falsia, falsità. GP. VIII, 20: Et risoluti foru di diri falsia a lu summu Pontifici. Tra i sostantivi in -ia, formati alla greca, aggiungendo questa desinenza a temi aggettivali (it. codard-ia, villan-ia, ritros-ia), nel siciliano sono degni di nota: gintilia (vit. gen-

Veniti cum nui a manjarj ck tenimo boni pixi Standu quilli semprj fixj (1) non li vinni a recusarj 252.

Ma si misi poi a manjarj quillu chi lera portatu ja sapia lu trattu (2) usatu et tutti lossa mittia spartj (3) 253.

Ipsi cum malicia et artj si cridiano essiri surtj (4) poi si retrovaro curtj (5) lor malicij et tradimentj 254.

Standu allegri e ben contenti alo fini di manjarj tutti misiru a gridarj comu e veru ck si santu

tilia), ckjar-ia, mastr-ia, urvus-ia (gorgoso), lañus-ia (vfr. lanious), gravus-ia. Qui giova forse avvertire che questi sostantivi, i quali esprimono una proprietà, non vanno confusi con altri che finiscono ugualmente in -ia, come fitinz-ia, čuncanz-ia, putinz-ia, ec. Il tema di questi ultimi è un sostantivo (fitenza, čuncanza, putenza), ed essi sono veri nomi verbali con forza intensiva.

- (1) standu fixi, stando fermi, insistendo.
- (2) tratiu, atto fraudolento, tiro, tratto.
- (3) sparti, in disparte; it. a sparte.
- (4) surtj, riusciti. In italiano, surgere ha pure il significato affine di approdare.
  - (5) curti, corti, insufficienti.

Ti hai maniatu hora a stu cantu un porchellu senza aiutu (1) in questu ti viiu perdutu comu hai fattu un tali errurj

Non sai tu ck lu singnurj fu di venniri (2) misu in cruchj vi respundu figli duchj non mi invitastivu a pixj (3) 257.

Stati un pocu cun mia fixj comu eu naiu peccatu veru e ma si ingannatu ck di pixi fu purchellu

Patri za non vi favellu quistu e cosa ck za pari per vulirvi disgannarj vostru cori ck tantu ardi

559.

Guarda za quisti su scardi (4) testi gargi (5) spini et cudi figli non siati nudi di la gracia di diu

260.

Fari stu piccatu riu diu vi purria castigari voglatini perdonari per lamor di jesu christu

261.

Si nui havimu fattu quistu ni pentimu amaramenti naltro jorno allegramenti jn oracioni stava

<sup>(1)</sup> senza aiutu, senza scampo, sicuramente.

<sup>(2)</sup> venniri, Venerdì.

<sup>(3)</sup> m'invitastivu a pixi, m'invitaste a mangiar pesce.

<sup>(4)</sup> scardi, squame; scarda vale pure "piccola scheggia di legno o di altro", secondo il significato del vfr. esquarde (Roq.).

<sup>(5)</sup> gargi, garge, branchie. Il vfr. avea gargeton: rs. Roquerort alla voce gargaillol.

Multu diu ringraciava quillu eternu creaturi iunsiro certi cachiaturi et chamaro lo beatu

263.

Cussi li appi addimandatu figli ck cosa volitj si bisognu di mia haviti vui serriti contentati

264.

Et essendu veri arrabiati contro di corrau beatu quillu jorno havianu andatu a cacha et mai ni piglaru 265.

Acossi lo injuriaru di chuj injurii et vilitatj tutti a lo demonio dati dissiru vechu seleratu

266.

Dapoi apressu li hannu usatu vn altro attu multu vilj

quilli agenti gran crudili lu battero vilmenti

267.

Quillu corpu so inocenti ne palora replicau cun paciencia pregau ck diu a quilli perdonassi

268.

Lor peccatu non guardassi immo (1) a diu rengraciau in ipsu stanti li mandau diu lu pani celestiali

260.

Cossi tornau a quilli mali (2) dissi figli za veniti nixun dubiu non fachiti ck vi voglu confortari

270.

Quilli misiru a replicari quistu vechu ni vo chuj (3) iamu tosto intrambu nui et dunamuchi lu vanczu (4)

<sup>(1)</sup> immo, ma, anzi. Latinismo disusato.

<sup>2</sup> mali, cattivi: cfr. la strofa 271.

<sup>(3)</sup> ni vo chiui, ne vuole di più, vuole altre bastonare. Cfr. vol, nella QP. 33, 50.

<sup>(4)</sup> dunamuchi l'avanzu, rifacciamogli il resto.

Ognunu turnau manzu (1) udendu sua santitati et currau cun caritati sempri ad ipsi li parlau

272.

A chiascunu li dunau sua guastella ck fumava lunu et laltru si guardava standu quasi stupefatti 573.

Quando vidiro simili atti tutti deventaru muti et per n essirj canuxuti di prestiza sindi andaru

274.

Poco jorni non passaro ck si sappi ala chitatj foro un jorno poi piglatj et carcerati strittamenti

275.

Quillu cavaler cellenti da poi vinnj a la chitatj et cun grandi vmilitatj colsi una pocu di panj (2) 276.

Certi boni cristianj quandu vittiru lu beatu letu ognunu si ha restatu gendu (3) apressu alegramentj 277.

Vnu iusta la prisenti sindi andau ali officiali acusandu a quilli mali pir omniunu essiri castigatu 278.

Havendu fattu vn tal peccatu flagellatu vn veru santu quillu populu tuttu quantu multu amava a currau

279.

La justicia comandau ck venissi quel signurj nanti quilli malfatturj tradituri iniqui et persi (4) 280.

Venendu poi quilli perversi la justicia adimandau dissi dimmi fra currau foru quisti homini tali

<sup>(1)</sup> manzu, mansueto; vit. manso.

<sup>(2)</sup> colsi una pocu di pani, raccolse, accattò del pane.

<sup>(3)</sup> gendu, andando; msic. jennu.

<sup>(4)</sup> persi, perduti, dannati. Dante: perduta gente.

Ipsu per vitari più mali dissi veru e signuri fui assautatu cun fururi et appi certi bastunati 282.

Quilli eranu tutti armati quisti su spuglati allura per mi non chi tegnu cura diu li pocza pirdunarj 283.

La justicia vitti usarj la sua grandi santitati ck non volsi palisarj tali agenti reprobati 284.

Cossi foro tormentati et confessaro largamenti lor dilitti et mancamenti da poi fichiro mala morti 285.

Per donarivi più conforti (1) la gran fama sua dublava (2) ogni terra si spantava (3) dili cosi soi mirandi

Ck hormai per tuttu spandi comu plazi (4) alu gran diu un altru jornu si partiu per Siragusa volsi (5) andarj 287.

Per volersi confessarj alu episcupu jnfiamatu poi ck ala chitati ha intratu fu vidutu vn grandi singnu (6) 288.

Quantu fu beatu et dingnu jn gracia di diu onnipotenti

<sup>(1)</sup> per donarivi più conforti, per darvi maggior consolazione.

<sup>(2)</sup> dublava, raddoppiava; vit. doblare e doplare.

<sup>(3)</sup> si spantava, si stupiva, rs. la nota 3, a pag. 183.

<sup>(4)</sup> plazi, piacque; rs. la nota 4, a pag. 180.

<sup>(5)</sup> volsi, volle; vit. volse. Rs. la nota 5, a pag. 192.

<sup>(6)</sup> singnu, indizio di santità. Rs. la nota 2, a pag. 187.

foro visti claramenti supra dissu multi auchelli (1) 280.

Cum suavi versi et belli, talck ognunu si spantau vn suo servu andau et chiamau lu prelatu cun fervurj

200.

Di prestiza cun amurj lu episcopu calau (2) per la manu lu piglau et portaulu alo so locu

291.

Cussi roposau nu pocu et confessausi lu beato pensu ck nhavia un peccatu jn quilla sua confessionj 292.

Cum multa cuntricioni lu episcupu spantatu da poi lappi suplicatu ck pregassi a diu per ipsu 293.

Et finutu ck fu quissu incontinenti retornau per caminu retrovau certi pecuri et angnelli

294.

Videnduli acussi (3) belli gran leticia si piglau multu diu rengraciau et reposausi ck era stancu (4) 205.

Et essendo acossi flaccu guardava lo pecuraro multi auchelli li assaltaru (5) cuj ali spalli et cuj ala testa

296.

Amostrando singni eftica quilli auchelli ognun di loru ck paria vn celesti coru narmonia di paradisu

<sup>(1)</sup> auchelli, augelli (avicella). VBC. alchelli; msic. auteddu, ateddu, anteddu.

<sup>(2)</sup> calau, calò, scese.

<sup>(3)</sup> acussi, così; alla str. 44, accossi; QP. cussi (str. 11, 13, 33).

<sup>(4)</sup> stancu, dovea fare straccu, per la rima.

<sup>(5)</sup> li assaltaru, gli saltarono.

Essendo stancu et adimisu (1) vn certu juvini si ammirau (2) di tal attu si adunau (3) et scavalcau standu spantatu

298.

A corrau appi salutatu ipsu li rendiu salutu figlu sigi ben vinutu sia cun tia la santa pachi 299.

Et pur quillu essendu audachi a corradu interrogava di vndi era et undi stava ipsu li narrau ogni cosa 300.

Atalk lalma vi arreposa dirro tuttu vndi habitava ala terra di Abola stava et quista fu la veritatj

301

Essendo intrambo arifriscatj quillu di Abula sindi andau stu gran casu recontau et corrau andau a la spelunca

302.

Ben vi potti diri adunca ck su cosi spavintusi tutti gran maraviglusi ck mi aterra di narrari (4)

303.

Vn altru jornu vinni a farj vn novu singnu lu beatu havendu ipsu pirriatu (5) vn gran saxu a la sua grutta

(1) adimisu, dimesso, negletto. GP. IV, 56: Tantu adimisu stava di lu tortu.

Qui sta per umiliato, mortificato; così alla str. 59 dello stesso canto.

- (2) si amirau, si meravigliò.
- (3) si adunau, si addiede, si accorse: cat. adonarsi.
- (4) m'atterra di narrari, m'entra la paura addosso a parlarne; rs. la nota 3, a pag. 162.
  - (5) havendu pirriatu, avendo cavato. Pirriari è for-

Data a diu la menti tutta nexiu fora pir chiamarj certi juvini ad ajutarj per portari quillo fora 305.

Quilli a la prima palora sindi vinnjro alo locu resguardandu quilla vn pocu lun con laltru si guardaru 306.

Dapoi tutti si fermaru admirati responderu patri za non bastirienu chinqanta homini alo presenti 307.

Non vi spangnati (1) nenti hayati (2) fidi alo gran diu di sta banda piglu iu non curati di rezelu (3)

mazione del dialetto sopra il vfr. perriere (Roq.), sic. pirrera, cava di pietre, it. petraja e petriera; e importa "lavorare col piccone per cavare le pietre dalla roccia". Un altro derivato è pirriaturi, cioè "l'operaio addetto a pirriari.".

- (1) spagnarisi, impaurirsi per niente; appañarisi è adoperato per le bestie, quande s'adombrano. Il sost. appañu ha il significato di "timor panico". Se esso viene da panico, prima è dovuto passare, per contrazione, alla forma pangu, la quale diede pañu o appañu, come guardingu, longu, arenga, siringa si alterarono in guardinu, lonu, arena, sirina.
- (2) hayati fidi, abbiate fede (cfr. hajo, ho, alla str. 110). GP. hagiati fidi: V-75, VI-62.
  - (3) rezelu, composizione della particella re con zelu,

In quistu alzau soi ochi in chelu quel che dissi non si intisi alaltra banda poi si misi et nixeru quilla fori

3og.

Concludendu li palori par ck pinna havissi statu standu ognuno spaventatu quasi atterriti et spantati

310.

Dissi figli mej aspettati ck vi voglu confortarj quantu vittiru portarj ad ognunu sua guastella 311.

Calda calda duchi et bella ck fumava intra li manu plangi o bonu cristianu gran miraculu fu quistu

come in re-clamu, re-nomu, per ripetere e rafforzare il senso del tema. Nel vecchio siciliano questo sostantivo ha sense di amore; GP. IV-86:

> . . . . . lu summu Diu discendiu Primu a lu limbu per nostru rizelu.

id. II, 59:

Ha di l'animi nostri gran rezelu.

Ha senso d'indignazione; GP. II, 72:

Ni rizelammu cki ni abandunau.

id. III. 25-26:

Et non vi rizelati di stu tortu.

CM: lu regno restau tutto in ruzelu et rivolucioni.

Nel nostro, in questa strofa, significa emulazione, come nel lat. zelus.

Referendu gracia a christu poi licencia adimandaru tutti quanti si spantaru et admiraru di tal fattu

Poi parlandu di tal attu luno a laltro li dichia vndi quistu li tinia cussi caldi sti guastelli

314.

Quisti su gran cosi et belli puru fommu in la sua grutta reguardandula noi tutta non trovammo cosa alcuna

Non chi vittimo persuna focu furnu ne farina quista e cosa divina assai più cke non si dichi 316.

Naltro jorno vno jnfelichi iuvinettu sindi andau per la fama di currau deliberau cum ipsu starj 317.

Corrau lo volsi acceptarj cum soi belli documenti quillu caudu et ben ferventi di so ordini si vestiu

318.

Tuttu quantu datu a diu lu inimicu lu tentava ipsu forti sempri stava cun grandi animu et amurj 319.

Sempri vinnj vinchiturj per dui annj standu forti lu demoniu sempre a morti conbattia quillu mischinu 320.

Tantu cke poi vinnj minu non potendu conportarj poi si vinnj a palesarj a lo beatu corrau

321.

Cki licencia adimandau andarisindi vna per tuttu (1) standu mal cuntentu et ruttu(2) per volir pigliar moglierj

<sup>(1)</sup> una per tuttu, avv. del tutto. Oggi si dice una d'un tuttu.

<sup>(2)</sup> ruttu, rotto, inclinato molto.

Figlu miu et ck pinserj tenebrusu vai piglandu statti figlu cum mia orandu levati quilla fantasia 323.

Deliberato respondia patri non chi voglio stari in ogni modu voglu andari a satisfari la mia vogla 324.

Tuttu revertiu in dogla presti si piglau muglerj et intrau in gran pinserj lu meschinu iuvinettu 325.

Tuttu si vitti per effettu quantu dissi lu beatu pocu tempu na passatu ck morio miseramenti

Vinnj vn tempu ck la gentj di la fami si morianu per caristia di formenti ck quillu annu non ni havianu 327.

Tutti quanti si plangianu grandi et pichuli affamati

ck era grandi pietati non sapendu pluj ck farj

328.

Si parteru a suplicarj quillu cavaleri piu pani per lamur di diu danni pani ck morimu

329.

Dila fami quanti simu prega tu per nuj beatu ck li sia recomandatu quistu populu di Notu 33o.

Quillu cavaleri motu (1) di pieta et compassionj dissi cum soi modi bonj figlu si a diu plachirà

In quillu stanti parti et va ali oracioni santi da poi vinnj et a tutti quanti chi donau lu loru panj

33 L

332.

Quilli poviri christani si parteru consolati poi lu sappi la chitati et multi agenti ad ipsu andaru

<sup>(1)</sup> motu, mosso.

Cum gran fidi suplicaru lacrimandu amaramenti grandi et piculi inocenti ck morianu di la fami

334.

Tanti foru quilli esclami (1) ck a currau li parsi forti sendo tutti mezi morti di pietati lacrimau

**3**35.

In quillu statu suplicau per quilli orfani dolenti picholillj et inocentj et poi cuntenti sindi andaru 336.

In quillu misi di frebraru ali jorni dichisetti si partiu cun multi effetti

quillu cavaler beatu

337.

In la chita poi fui intratu et andau vndi vi provu a santu petru dittu novu per volirsi confessari

338.

Diu li vinnj a revelarj la sua morti hura et puntu (2) como ia si vidia iuntu in quillu jornu desiatu

33q.

Poi ck s appi confessatu dissi alo so confessuri vna gracia per meu amurj vi adimandu humilimentj

340.

Poi domanj incontinenti vi assinnati a la mia grutta (3)

(1) esclami, grida di dolore. GP. V, 75:

A Jesu Cristu fichi sacri esclami.

Stor. pop. pag. 47:

E ni la principissa va a sclamari.

id. pag. 103:

Quandu non hai munita, gridi e sclami.

- (2) puntu, punto, istante, minuto.
- (3) vi assinnate a la mia grutta, vi recate alla mia

ck la menti mia e condutta di segretu vi parlarj (1) 341.

Multi cosi mi fidarj (2) quali su di gran portancia ck veniti ala mia stancia in ogne modu non restatj (3)

342.

Patri quantu comandatj di mia vita disponitj poi domani vederitj Si mi assinno a vuj presentj 343.

Lu eremita ben ferventj retornau poi alo suo locu (4) tuttu inflammatu di focu si gittau ali soi pedi

344.

Comu lu debitu requedi li baxau poi la sua manu

grotta; dal vfr. assener, che Burguy deriva dal vted. sinnan, tendere. Nel vecchio francese, assener avea il significato di "diriger verso, indirizzare, tendere a, condurre", ec. Nel notig. è ancora in uso.

(1) di segretu vi parlari, di parlarvi in segreto; GP. IV, 86:

Pregate a Cristo per vui vi salvari.

- (2) multi cosi mi fidari, perchè vi confidi molte cose. Questa sintassi è ancor viva nel messinese; p. e. ditti mi nchjana, digli che salga.
- (3) non restati, non frapponete indugio. Lo Scob. ha distari, che traduce differiri; egli lo riferisce al lat. disto.
- (4) *locu*. Qui il copista, ingannato probabilmente dalla ripetizione della rima *locu*, dovette saltare parecchie strofe.

tutto strittu (1) in quillu chianu cun multa contricionj

345.

Per la sua devocionj humilimenti lo pregava ipsu cum plantu lu levava et donava (2) cum amurj

346.

Dissi o patri confessorj vogliatimi perdonari quistu e lultimu parlari ck fachimu za prisentj

347.

Mi confessu claramenti mei peccati in gran partita (3) hogi passu di sta vita miseranda a non mancarj

348.

Quillu misi alacrimarj et cum doluri respondiu o homo justu et frati miu non mi dari sto dolurj 349.

Corrau dissi per miu amurj non piglati displachirj tutti volemo morirj in quistu mundu miserandu 350.

Lu miu corpu vi accomandu cum amuri et caritati ck verranu agenti armatj per volirimi piglarj 351.

Quilli di Abula a non mancari cum li populi nutixanj quilli boni christianj si verranno poi affruntarj

352.

Intra quistu battaglari n avirra mali nixunu tutti quanti ad vnu ad vnu si verrannu ad accordari

<sup>(1)</sup> strittu, ha qui il significato del catalano estret, rigido, austero.

<sup>(2)</sup> donava, condonava, perdonava. Lo stesso senso rendea il vit. donare. Cfr. pure dunali, nella strofa 50<sup>a</sup> della Quaedam profetia.

<sup>(3)</sup> partita, quantità, numero, partita.

Voglati stu corpu darj a lu populu notixanu cun li propri vostri manu ck altro non basterra

354.

Da poi ck mortu serra lu meu corpu lo portati in la eclesia notatj di santu nicola vicu (1) 355.

In quistu pluj non vi replicu reposati za nu pocu quantu vaiu a lu miu loco a diri certi oracionj
356.

Cum multa contricionj stratu jn terra (2) si gettau humilmenti diu pregau et alzau soi ochi in susu 357.

Dissi signuri gloriusu summu et altu grandi diu avuj acomandu lu spiritu miu datu ck su peccaturj 358.

Che moristi per miu amurj in quilla cruchi passionatu cum lo sango di lo latu rescaptasti luniversu

359.

Che non vaja ja sommersu vndi quel serpenti anticu ne mai fachi di nimjcu viya singnor miu amatu 360.

Siavj ancora acomandatu quillu populu divotu dila chitatj di Notu ck mi ha fattu tantu benj 361.

O gran diu tu lu sustenj gardalo di mortal sentencia (3) guerra fama et pestilencia usa clemensia redenturj

362.

Prego ancora a tia singnuri ck ti sia recomandata omne anima batizata et feniu da continenti

<sup>(1)</sup> vicu, vescovo; cfr. il fr. evèque.

<sup>(2)</sup> stratu in terra, stirato, disteso per terra.

<sup>(3)</sup> sentencia, condanna, giudizio, sentenza. Cfr. la str. 91.

Vna luchi resblendenti apparvj como vn gran focu jn quilla stancia grutta et locu ck la cava illuminau

364.

Quillu tantu si spantau quandu visti simil attu et corrado stava rattu jnginuchiunj trapassatu

365.

In quilla grutta poi fu intratu per haver qualck confortu et trovandu ck era mortu cossi plansi in quel mumentu 366.

Fu ali milli et trichentu chinquantanni trapassatu di sta vita lu beatu quillu signuri clementj

367.

Da poi vinniro la genti di la propia chitati ben inordjni et armati per portarisi a corrau 368.

La sua manu li donau

quillu corpu gloriusu standu ognunu lacrimusu Et quilli susu l aspettavanu

369.

Li campanj ck sonavanu suli per cosa evidentj Notu et Abola jnsemblamentj talck tutti si spantaru

370.

Fu lu misi di fibraru sti gran signi belli et adornj ali dichianovj jorni si fa la sua santa festa

371.

Or tornamu ala requesta di li agenti avolisi in manu havendu li pavisi (1) stando di veri leopardi

372.

Cum soi spati lanzi et dardi partixani (2) ben armati cun balestri arrabiati ck parianu vn veru campu 373.

Venj susu comu un lampu quillu corpu so beatu

<sup>(1)</sup> pavisi, scudi.

<sup>(2)</sup> partixani, partigiane, aste, mezze picche.

stava ognunu deliberatu supra dissu ala campangna 374.

Ouilli d Avula cum grancangna(1) dissiru datinilu ora altramenti ognunu mora perck lo volimo nui

575.

Notixanj senza chuj (2) li respusiru arditamenti vui parlati invanamenti mai stu corpu nhaviriti 376.

Certu vui ni lu darriti ora a stu puntu et più non stari cussi misiru a gridari ad illi ad illi vna ck duna (3) 377.

In quillu stanti ogne persuna misi manu a larmi soi conbatendu prima et poi sindi voi tu tindi piglia

378.

Pensa ck per dui o tri migla si intendia quilla batagla ck non restau magla ck non fussi fracaxata

379.

Lu gran diu quilla jurnata a tutti quanti liberau et ognuno si trovau cun soi lanzi et dardi in manu 380.

Standu ognhomu forti et sanu comu mai non fussi stato o gran diu sigi laudatu quantu fai cosi mirabili 381.

Naltra cosa pluj spantabili li sagitati ck spararu tutti quanti si atrovaru in tra di loro turcasi

382.

Stupefatti et arromasi (4)

La voglia a disdegnari era rumasa.

<sup>(1)</sup> ncagna, collera. Rs. la nota 3, a pag. 202.

<sup>(2)</sup> senza chiui, senz'altro.

<sup>(3)</sup> ad illi ad illi una ck duna: a loro, a loro; dalli, dalli.

<sup>(4)</sup> arromasi, fermi, inerti; GP. III, 87:

dissi poi un vecho canutu figli ia haviti vidutu gran miraculu evidenti 383

Comu non chi avutu menti (1) bonamenti (2) ni accordamu tutti larmi za posamu et intenditi vn poco a mia

384.

Quisto bonu mi parria ck lo faczamo piglari di quatromini si vi pari dili vostri acui voliti 385

Tutti dissiru ben dichiti in quillu spaciu (3) si accordaru et la fidi si donaru di mai non contravenirj

386.

Multu lappiru a plachiri quillu populu tuttu quantu lu so corpu iustu et santu non volia ck havissi mali

387.

Poi chercaru quatru equali forti umjni valenti avolisi allegramenti silu crittiru (4) portarj 388.

Mai lu pottiru livari stava comu rocca forti per chiu dogla et disconforti (5) quilli stanck lu lassaru 38a.

Dapoi quattru lu piglaru di li agenti notixani

<sup>(1)</sup> comu non chi avutu menti, come non ce n'è memoria: da mente habere; donde vennero pure le voci del vecchio francese, mentevoir, amentiveir, mare alla memoria (Rs. Burguy, al vocabolo menter).

<sup>(2)</sup> bonamenti, tranquillamente.

<sup>(3)</sup> spaciu, intervallo di tempo. Cfr. la strofa 160.

<sup>(4)</sup> crittinu, crederono. É la forma forte tuttora in uso, accanto alla debele cridèru.

<sup>(5)</sup> disconforti, sconforti, travagli, dispiacere.

con gran fidi allegri et sani senza forza lu levaru

390.

Quilli d Avula si attristaru et andaru mal contenti nutixani allegramenti si portaru lu beatu

391.

Essendu lu so corpu intratu jncostu lu cruchifissu santu quillo populu tuttu quantu dissiru za lu lassamu

392.

A sta clesia lu portamu dila virgini maria perk bonu mi parria tutti dissiru beni beni

393.

Poi si misiru cun gran penj et mai lu pottiru livarj jn quistu misi poi a parlarj lu so confessuri humanu (1)

394.

Vui stentati tutti in vanu

perck ipsu mi parlau ala eclesia si lassau vera di santu nicola (2)

395.

Concludendu a vna palora (3) dissi hora lu piglati et si vuj non lu portatj mi levati a mia la vita

396.

Fattu quistu vna partita jncontenenti lo levaru di prestiza sindi andaru comu vn falcunj ck vola

397.

Junsiro poi a santu nicola quillu corpu so beatu et cun festa si happi entratu cun alligriza soni et canti

398.

Cum li populi tutti quanti lachrimandu con gran fidj multi singni poi si vidi senza dubiu ni ostaculi

<sup>(1)</sup> humanu, umano, benigno.

<sup>(2)</sup> Cioè: lasciò il suo corpo alla *legittima* chiesa di S. Nicola.

<sup>(3)</sup> a una palora, in breve.

Di lu stupendi miraculi ck ipsu fichi et liberau quillu jornu poi sanau zoppi check surdi et muti

400.

Foru ancora plui veduti gran miraculi ck ipsu fichi sua legenda non lu dichi ne indi fa nulla memoria

401.

Ja conclusa e ormai la jstoria di lu santu gloriusu et eu ck stavj confusu lachrimusu et discontenti

402.

Si non fui sufficenti lu miu ingegnu a tia laudarj tu mi vogli pirdonarj gloriusu san currau

403.

Datu ck più non bastau lu miu fragili jntellettu piglirai lu bonu effettu comu misiru peccaturj

404.

Prega adunca lu singnurj ck mi spera in suo servicio ck non nijamu in judiciu in quillu supliciu eternu

405.

Dili peni dilu infernu

lu gran diu ni guarda et scanza ck non haya mai possanza lu inimicu di ingannarj

<u>∕</u>06.

Vogli signuri conservari jn to serviciu la chitati guardala di adversitati guerra fami et pestilencia

407.

Di flagelli et ria sentencia dandu sempri la tua gracia non guardandu sua disgracia tanti offenzi a tua potencia

408.

 Vogli vsari tua clemencia alj mischini peccaturj infangati in tanti errurj tutti luri alu peccatu

409.

Luniversu hai rescaptatu cum to preciusu sangu et levatuni di fangu per lamur ck nhai portatu

410.

Benedittu sia et laudatu sempri in quel celesti coru lu nomu to santificatu sia in secula seculoru

Amen

## VOCABOLI SICILIANI

## DE' QUALI SI FA CENNO O SI DÀ RAGIONE

## IN QUEST'OPUSCOLO

| a                 |            | affrappati, vsic. pag. 143<br>affrivigghjari . • 52 |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Abbacari pag      | . 37       | affruntárisi • 69                                   |
| abbarcari         | 37         | agliuttu, agg. vsic. » 204                          |
| abbraču »         | 153        | agghjcári 69                                        |
| abbramari *       | 52         | ágghiru » 121                                       |
| abbručatina       | 104        | agghjurnari 🧸 53                                    |
| abbuccari »       | 68         | agguaccárisi . • 69                                 |
| abbuddari         | 68         | agguantári » 69                                     |
| accanzari         | 68         | agugghjera » 69                                     |
| accapari »        | 68         | Agustanisi » 106                                    |
| Accardu           | 23         | aģģuccari • 52                                      |
| accultruni, vsic. | 139        | agguccu » 52                                        |
| accuminzagghja .  | $5\dot{2}$ | Albaccára 39                                        |
| aču               | 153        | Alcantára » 40                                      |
| ákiru »           | 122        | Alessi                                              |
| addési 65         | , 181      | alliffiari • 69                                     |
| addunárisi »      | 69         | allućari » 53                                       |
| adimisu, vsic     | 211        | altéru, vsic 165                                    |

| amiddéu            | pag. 151     | appuntalari             | pag. 69          |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| ammañari           | » 199        | arbaránu                | » 70             |
| ammaruvaja         | » 167        | Arcara                  | <b>»</b> 39      |
| ammassu,           | » 145        | arća.,;                 | » 70             |
| ammasunu           | • 53         | ariććola                | » 1 <b>0</b> 5   |
| ammattíri          | <b>»</b> 53  | arrappari               | » 70             |
| ammátula           | » 3ı         | arrassari               | » 3 <sub>1</sub> |
| amminázzitu .      | » 103        | arréri                  | 50, 192          |
| ammirárisi         | » 157        | arrinari                | » 53             |
| ammúćća            | <b>5</b> 3   | arrinnatáriu            | <b>»</b> 70      |
| ammuććagghja.      | <b>»</b> 53  | arromasu, vsic.         | » 22I            |
| ammuććari          | 53, 182      | arručari                | » 3 <sub>7</sub> |
| ammugghjari .      | <b>»</b> 148 | arrusari                | » 3 <sub>7</sub> |
| ammunziddari .     | <b>»</b> 59  | a <b>r</b> rús <b>u</b> | » 43             |
| ammurraććari.      | » 69         | asnellu, vsic.          | » I4I            |
| ammurrari          | » 69         | assaccata               | <b>»</b> 53      |
| ammursari          | <b>»</b> 69  | assammarari             | <b>»</b> 70      |
| ammuttari          | <b>»</b> 53  | assicutari              | » 170            |
| Anastasi           | • 35         | assinnari               | » 216            |
| anćova             | » 69         | assintari               | <b>»</b> 70      |
| anzi               | <b>»</b> 148 | assittatina             | » 104            |
| añuni              | <b>»</b> 190 | assittatu               | » 104            |
| appañari           | » 212        | assissí                 | <b>&gt;</b> 53   |
| appañu             | » 212        | assumari                | » 70             |
| apparaģģari        | <b>»</b> 53  | assummirárisi .         | <b>» 7</b> 0     |
| apparruckjanárisi. |              | assúmmuru               | » 7º             |
| apparulari         | <b>»</b> 53  | assummurusu .           | <b>»</b> 70      |
| appattati          | » 143        | assurtatu               | <b>»</b> 70      |
| appeddu            | » 53         | astutari                | » 154.           |
| apprįttari         | » 69         | Attanasi                | <b>»</b> 35      |

ı

|                   |          |     | D           | 0.5        |
|-------------------|----------|-----|-------------|------------|
| attassari         | pag.     | 146 | Basili pag. | 35         |
| attirrari, vsic   | >        | 162 | bastasi     | 31         |
| attraccari        | 70       | 70  | batióta »   | 33         |
| attrassari        | *        | 70  | bersó »     | 85         |
| attrassu          | *        | 70  | biddáca »   | 41         |
| attrivítu         | ×        | 71  | birba »     | 71         |
| atturillárisi     | <b>»</b> | 71  | Birtòlu »   | 23         |
| aućeddu           | »        | 210 | blonna»     | 85         |
| audiri, vsic      | ×        | 166 | blussa »    | 8ი         |
| aúmmiru           | ,        | 31  | bobbu       | 71         |
| auno, vsic        | ×        | 143 | bonamenti » | 222        |
| avantagiu, vsic.  | >        | 192 | borderó »   | 85         |
| avé               | <b>»</b> | 54  | borru »     | 71         |
| avintar i         | *        | 71  | brandùni »  | 54         |
| avvistari         | *        | 71  | bridó »     | 86         |
| azzimaturi, vsic. | *        | 141 | briošu, »   | <b>8</b> 6 |
| aźżiżżari         | ×        | 37  | bró »       | 86         |
| ażżurrari         | ,»       | 71  | broćća »    | 54         |
|                   | •        | ,   | broña »     | 54         |
| _                 |          |     | bruca »     | 71         |
| ъ                 |          |     | Buckéri 54, | 173        |
| ,                 |          |     | buffé »     | 86         |
| Babbalúći         | pag.     | 14  | buģģa »     | 54         |
| babbúću           | . »      | 4I  | buggacca    | 71         |
| bagašéri          | n        | 71  | buké »      | 86         |
| bágghju           | <b>»</b> | 54  | bunáca      | 41         |
| báitu             | »        | 4I  | burdúra »   | 86         |
| baláta            | ×        | 41  | búrgu       | 54         |
| barattu, vsic.    | »        | 203 | burgísi »   | 138        |
| basca             | »        | 71  | burnía      | . 42       |
|                   |          | •   | ·           |            |

| buró            | pag.       | 86  |                   | pag.     | 72         |
|-----------------|------------|-----|-------------------|----------|------------|
| Buscarinu       | , »        | 23  | carab <b>ozza</b> | >        | 72         |
| buttafarri ·    | •          | 71  | caragólu          | *        | 72         |
| buźźu           | , »        | 42  | carammànnula.     | »        | 86         |
|                 |            |     | carapé            | >        | 86         |
| c               |            |     | carcariári        | >        | 72         |
|                 |            |     | carćimina         | <b>»</b> | 54         |
| Caćeppu         | . pag.     | 71  | cariñu            |          | 72         |
| cafisu          | . »        | 71  | caritusu          | >        | 171        |
| cagghjari       | , »        | 184 | carnizzeri        | <b>»</b> | 72         |
| caglia, vsic    |            | 154 | carpari           | >        | 72         |
| Calatabellotta  | , »        | 40  | Carpinteri        | *        | 23         |
| Calatabianu .   | , <b>»</b> | 40  | carrumattu        | >        | 72         |
| cália           | <b>»</b>   | 42  | cartéra           | ×        | 72         |
| calóma          | <b>»</b>   | 31  | cassari           | »        | 196        |
| calóša          | 86,        | 40  | cassata           | 37,      |            |
| Caltagirone     | , »        | 40  | castiárisi        | ×        | <b>5</b> 4 |
| Caltanissetta . | , »        | 40  | catacógghjri      | >        | 33         |
| Caltavuturu     |            | 40  | cataménu          | <b>»</b> | 31         |
| camiari         | . 36,      | 72  | cataminàrisi .    | *        | 33         |
| caminanti       | , »        | 72  | catamotu          | >        | <b>3</b> 5 |
| cámmaru         | , ж        | 31  | catapezzu         | <b>»</b> | 33         |
| camperi         | . *        | 54  | catóju            | >        | 31         |
| Canicarau .     | <b>,</b> » | 40  | cattivu           | <b>»</b> | 144        |
| Canicattíni .   | *          | 40  | catúsu            | >        | 42         |
| cannáca         | . »        | 42  | caulina           |          | 104        |
| cannamedda.     | , »        | ı51 | cavaddina         | *        | 104        |
| cannáta         | 42,        | 72  | cavésa            | <b>»</b> | 72         |
| capimentu       | >          | 72  | chaunu, vsic      | *        | 144        |
| cappućća        | <b>»</b>   | 72  | coddi virdi       | *        | 73         |
|                 |            | •   | • ••              |          | •          |

| coffa pa          | g. 42   | curina         | pag. 104             |
|-------------------|---------|----------------|----------------------|
| Cómisu            | » 55    | curtigghju     | <b>5</b> 6           |
| compassari, vsic. | 193     | curruććarisi   | • 202                |
| comu              | 188     | curtu, vsic    | <b>20</b> 5          |
| concordia, vsic.  | » 16o   | cursé          | <b>»</b> 86          |
| conforti, vsic 16 | 00, 200 | cúscusu        | • 42                 |
| conzóliu          | 86      | custuréri      | <b>5</b> 5           |
| conzumé           | 86      | cutiddéri      | <b>&gt;</b> 55       |
| cozzu             | 55      | cutuletta      | <b>»</b> 86          |
| craváša           | 86      |                |                      |
| cravunéra         | » 73    | ć              |                      |
| crésia            | I 22    | _              |                      |
| cripiári          | 55      | Ćantru         | pag. 54              |
| Crisafa           | 35      | ćарра          | • 73                 |
| Crisafulli        | 35      | ćaramedda      | <b>•</b> 55          |
| crišimuña         | 73      | ćaramíta       | • 3 <sub>1</sub>     |
| críšita           | 104     | ćarmari        | <b>•</b> 55          |
| crozza            | 55, 73  | ćarmu . ,      | <ul><li>55</li></ul> |
| crušé             | 86      | ćera           | <b>55</b>            |
| Cuba              | 39      | Čicotta        | <b>2</b> 3           |
| cucuććata         | 73      | ćíkira         | · 73                 |
| cuććia            | 3ı      | ćileccu        | · 73                 |
| cuddúra           | 31      | ćimetta        | 20, 55               |
| culáta            | 73      | ćiminía        | <b>&gt;</b> 55       |
| cululúkira        | 122     | ćinturetta     | 20, 55               |
| cum, vsic         | 188     | ćipuddina      | <b>•</b> 104         |
| cumó              | 86      | ćirćelli, vsic | • 141                |
| cummigghjari .    | 148     | ćirópica       | • 121                |
| cunzariotu        | • 33    | ćitarra        | <b>»</b> 16          |
| Cuñu              | 32      | ćívu           | <b>&gt;</b> 5        |

| ćoću r                                | oag. 73        | disdingnari, vsic. | nag 170               |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,g. /-         | disfizziári        | <b>5</b> 6            |
| 3                                     |                | dispinzeri         | • 56                  |
| · ·                                   |                | displachiri, vsic. | _                     |
| Čacca p                               | ag. 42         | dissu, vsic        | • 181                 |
| čafalata                              | 42 de          | distelliri, vsic.  | • 152                 |
| čocca                                 | 73             | disterru           | 73                    |
| čumara                                | • 177          | distirrari         | • 73                  |
| čuncanzia                             | 205            | Donnafucata        | • 40                  |
| čumi                                  | , 5            | Donnalucata .      | 40, 130               |
| com                                   | ' '            | dublari, vsic      | 200                   |
| đ                                     |                | duccàra            | • 43                  |
| u                                     |                | dućessa            | • 86                  |
| Dob!                                  |                | dunari, vsic.      | » 218                 |
|                                       | ag. 191        |                    |                       |
| Dainammari                            | 40             |                    | • 7 <sup>3</sup> • 56 |
|                                       | • 40           | dunzellu           |                       |
| dammaģģu                              | • 56           | dúppricu           | » I2I                 |
| dammúsu                               | • 43           |                    |                       |
| darréri                               | 56, 144        | е                  |                       |
| datucki, vsic,                        | » 165          |                    |                       |
| deliberatu, vsic.                     | • 179          | érramu             | pag. 32               |
| di                                    | <b>•</b> ′ 163 |                    |                       |
| dica                                  | • 43           | f                  | •                     |
| ddisa                                 | • 43           |                    |                       |
| Diéri                                 | • 33           | fagúri             | pag. 199              |
| diģģuné                               | <b>»</b> 86    | falla, vsic        | <b>»</b> 153          |
| disamuratu                            | • 73           | falsía, vsic       | <b>2</b> 04           |
| disastratu, vsic.                     | <b>165</b>     | fara               | <b>3</b> 43           |
| disconfortu, vsic.                    | 222            | Farcuneri          | <b>2</b> 3            |
| discu                                 | <b>5</b> 6     | farsítu            | <b>s</b> 86           |

| fasióni             | pag. 86          | g         | - 19 m               |
|---------------------|------------------|-----------|----------------------|
| fatta               | • 43             | _         |                      |
| faućigghjuni        | • 56             |           |                      |
| fiata, vsic         | • 193            | Gaddúfu   | pag. 40              |
| filannéra           | <b>•</b> 56      | gaffa     | • 74                 |
| finistrali          | • 73             | Ganća ·   | <b>&gt;</b> 57       |
| firméra             | » 154            | gángamu   | • 32                 |
| firranti            | <b>•</b> 56      | Ganzaría  | <b>3</b> 9           |
| fitinzía            | <b>2</b> 05      | garģa     | <b>20</b> 0          |
| fluczuni, vsic      | <b>)</b> 141     | garra     | • 74                 |
| fogga               | • 204            | garrúni   | <ul><li>57</li></ul> |
| forģa               | » 56             | garrúsu   | • 43                 |
| forti               | 166, 172         | garzu     | <b>»</b> 57          |
| fraccu, sost        | <b>∍</b> 86      | gaséna    | • 74                 |
| fraccu, agg         | » I22            | gasira ,  | • 44                 |
| frazzata            | • 74             | gattó     | <b>8</b> 6           |
| fruntáli            | • 74             | gattúfu   | • 40                 |
| fuchi, vsic         | <b>»</b> 153     | gazzára   | • 44                 |
| fuitína             | • 104            | granza    | » 74                 |
| fúitu               | • 103            | gravusía  | <b>2</b> 05          |
| fuméri              | <b>»</b> 56      | gretu     | <b>5</b> 7           |
| funéa               | <b>5</b> 6       | gréviu    | <b>•</b> 57          |
| funnáli             | • 74             | griña     | • 74                 |
| funnarigghj         | » 5 <sub>7</sub> | grippa    | <b>»</b> 86          |
| furćedda            | » 5 <sub>7</sub> | grivianza | » 5 <sub>7</sub>     |
| furra               | 56, 74           | griviusu  | <b>&gt;</b> 57       |
| furtilizza          | • 75             | grusséri  | • 5 <sub>7</sub>     |
| furu, sost. (vsic.) | • 141            | guastedda | » 198                |
|                     |                  | guććéri   | » 199                |
|                     |                  | gulpi · . | • 199                |

| Gacca . pag. 57 gaccu           | incañárisi pag. 202 inpressu, vsic 187 intenza 57 intrambu, vsic 174 invirdicari 105 invirdikiari 105 írgiri, vsic 149 isbadutu, vsic 150 isbrocki, vsic 152 ispirdutu, vsic 149 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                               |                                                                                                                                                                                  |
| Iffula pag. 74 imbrockari, vsic | Kjanotu       pag. 33         kjapparina                                                                                                                                         |

| 1                                       | loru, pron. vsic. pag. 164<br>luéri 58 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| La, art. pl pag. 195                    |                                        |
|                                         | lui, pron. vsic . • 164 luméra • 58    |
| 110                                     |                                        |
| 1-11                                    | lunerdí » 204                          |
| 1                                       |                                        |
|                                         | m                                      |
| Lantéri                                 | Macalúcu . pag 44                      |
|                                         | 1.0 11                                 |
| lañusu 20, 58                           | maccañuni » 58                         |
| làstima • 75                            | maccu • 44                             |
| lastimiari                              | maćću • 75                             |
| lastimusu • 75                          | maddu, o máddiu 🔹 44                   |
| lattéra 58                              | máfia • 45                             |
| láusu 75                                | mafiúsu 🔹 45                           |
| lavannéra 75                            | magghjeri 🕨 58                         |
| lazzáta » 75                            | malićériri • 75                        |
| lemmu • 44                              | maluparatu • 75                        |
| Leone                                   | malvasamenti . • 164                   |
| li, avv. vsic 172                       | malvistati • 137                       |
| libánu 44                               | mamá 86                                |
| linazza                                 | manguniàrisi . 🥦 75                    |
| linguata 75                             | mannaja » 107                          |
| liñolu » 75                             | mantaccina . • 104                     |
| limpiari • 181                          | mantu, vsic • 175                      |
| Liparotu 33                             | manzu, agg > 208                       |
| lippu 32                                | mañu • 199                             |
| Lircara 39                              | maramma 36                             |
| lissa 32                                | margu 45                               |
| lollu 32                                | marmillata , . • 75                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 16                                     |

| Marotta pa           | g. 86      | mini                |         | pag.     | 145 |
|----------------------|------------|---------------------|---------|----------|-----|
| marroccu             | 190        | minutu              |         | •        | 33  |
| marterdí 🦫           | 204        | miscati, s. p       | ol. vsi | c. •     | 143 |
| martinettu           | 75         | Mongibellu          |         | •        | 40  |
| maruvaja             | 107        | Motta               |         |          | 59  |
| marvásu              | 58         | motu, agg.          | vsic.   | •        | 215 |
| Marza                | 39         | mpanáta.            |         | •        | 76  |
| Màscali              | 39         | mpianćari           |         |          | 76  |
| mascariári •         | <i>7</i> 6 | mpicari             |         | Þ        | 76  |
| massaría             | 162        | mpiña . ·           |         | <b>»</b> | 59  |
| massariotu ,         | 33         | mu                  |         | >        | 191 |
| massaru              | 162        | muaré               |         | •        | 86  |
| massu                | 58         | mucari              |         | •        | 121 |
| mastría »            | 205        | muccuni .           |         | ,        | 190 |
| mataccu              | 45         | múćulu .            |         | •        | 76  |
| matalottu            | 86         | muffiletta .        |         | »        | 59  |
| matriči »            | 58         | mugghjari.          |         | »        | 59  |
| mattaveddu »         | 190        | munníu .            |         | »        | 59  |
| mattu                | 58         | munzeddu            |         | »        | 59  |
| mázara               | 45         | muñu                |         | •        | 59  |
| mećća                | 76         | murábitu .          | • •     | »        | 45  |
| melli, vsic          | 151        | musa                |         | »        | 45  |
| menti (aviri), vsic. | 222        | muskitta .          |         | »        | 76  |
| mercu                | 58         | muskit <b>t</b> éra |         | »        | 76  |
| miatu                | 190        | mušaru (a)          |         | »        | 46  |
| mićidaru             | 241        | mústica .           |         | »        | 46  |
| Migghjazzu           | 40         | musunià <b>ri</b>   |         | »        | 76  |
| milanôssu »          | 86         | mutriàrisi .        |         | W        | 76  |
| Milocca              | 76         | muzzu (a).          |         | »        | 59  |
| minéarru             | 45         |                     |         |          |     |
|                      |            |                     |         |          |     |

| n                    | Î           | ntipari            | pag.   | 77<br>77 |
|----------------------|-------------|--------------------|--------|----------|
|                      |             | ntrasatta (all') . | "<br>» | 60       |
| Naca pag             | 46          | ntrugghju          | »      | 65       |
| nánfara »            | 46          | ntrušari           | "<br>" | 60       |
| ncaddari »           | 76          | numinata           | »      | 77       |
| ncañarisi »          | 202         | nunnatu            | »      | 77<br>77 |
| ncaña »              | 202         | Nutićanu           | *      | 106      |
| ncaríri »            | 59          | nzaccári acqua.    | »      | 60       |
| ncazzárisi»          | 59          | nzamái             | »      | 107      |
| ncuttu               | 32          | nzirtari           | »      | 77       |
| nćinzeri »           | 59          | nzémmula           | »      | 178      |
| névula »             | 76          | nzimmulari         | »      | 178      |
| Nfernu »             | 40          |                    |        | •        |
| nfurmaģģatu (malu) » | 76          | ñ                  |        |          |
| nfurrari             | 56          |                    |        | •        |
| ngastari »           | 77          | Ñiñaría            | pag.   | 77       |
| ngastu »             | 77          | ñuni               | »      | 190      |
| nghjrriúsu »         | 77          |                    |        |          |
| nguantari »          | 69          | 0                  |        |          |
| nícaru »             | 32          |                    |        |          |
| nicu »               | 32          | Ofánu              | pag.   | 77       |
| nikéa o nikía .      | 46          | omnu, vsic         | »      | 195      |
| nímiu »              | 77 <b>°</b> | orgu               | »      | 60       |
| nkjappari »          | <i>7</i> 7  | óriu               | »      | 179      |
| nnàccara »           | 77          |                    |        |          |
| nniminagghja . »     | 59          | P                  |        |          |
| nobléssi »           | 86          |                    |        |          |
| nólitu »             | 103         | pagu               | pag.   | 199      |
| ntaccunari »         | 77          | Palermitanu        | »      | 106      |

| palícu                 | pag.       | 77         | piddemi pa        | g. 46         |
|------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| pantaciari             | »<br>Pab   | 60         | pilucca           | ` '           |
| papazíca               | »          | <b>7</b> 8 | 1 ., , .          | , ,o<br>, ,78 |
| papazica papellu       | <b>39</b>  | 78         | piníu, agg        | ^             |
| · , · ,                | »          | 32         | 1 -               | _0            |
| papulu paraspólu       | "<br>»     | 32         | pintu             |               |
| paraspolu pariri forti |            | 166        | parounoum, roto   |               |
| •                      | <b>3</b> ) | 60         | pinzéddu          |               |
| parpagghjuni .         | <b>X</b> ) | 60         | pipinéra »        |               |
| parpàñu                | n          |            | pipitúna »        | 78            |
| parrinu                | »          | 60         | pircocu o pircopu | - /           |
| parterra               | »          | 86         | pirćari           |               |
| partiri, vsic.         | w          | 192        | piricúddu         |               |
| partita, sost. vsic.   | n          | 218        | pirnicúni »       | <i>7</i> 8    |
| partita (per), vsic.   | »          | 181        | pirréra »         | 61            |
| partituri              | . »        | <i>7</i> 8 | pirriari »        | 211           |
| partixana, vsic.       | »          | 220        | pirticúni »       | <b>7</b> 8    |
| partó                  | <b>»</b>   | 86         | pitaggu »         | ' 6ı          |
| pascúra                | »          | 60         | pitarru »         | 61            |
| passamanu              | »          | 78         | pitorfu «         | <b>7</b> 8    |
| passavulanti .         | »          | 78         | ,<br>più, vsic »  | 175           |
| Patamía                | »          | 35         | pizzu 6           | 1, 177        |
| pavisi, vsic           | <b>»</b>   | 220        | Pizzuni »         | 177           |
| perfícu, vsic          | »          | 194        | placardu »        | 86,           |
| persu, agg             | »          | 208        | placca »          | 86            |
| pianca                 | <b>»</b>   | 60         | plangiri, vsic »  | 168           |
| picàta                 | <b>»</b>   | 78         | plattiari »       | 61            |
| picatigghju            | <b>3</b> ) | 78         | pleddi »          | 86            |
| picca                  | »          | <i>7</i> 8 | plinu, vsic »     | 174           |
| piććiriddu             | »          | 137        | pocu »            | 194           |
| piccottu               | »          | 60         | poju »            | 179           |
| F                      |            | - 1        | E-2               | -,,           |

| Politi             | » 35     | l rattéra        | pag. 58          |
|--------------------|----------|------------------|------------------|
| pozza, cong        | » 107    | renti            | ) 6              |
| pracíri            | 165, 180 | retinenti, vsic. | » 168            |
| preggu             | » 61     | restari, vsic.   | » 2I7            |
| prestiza, vsic     | » 173    | ruttu, vsic      | » 214            |
| priárisi           | » 78     | ,                |                  |
| priggería          | » 61     | ř (*)            |                  |
| primasíra (di) .   | . » 61   |                  |                  |
| primusonnu (di)    | » 61     | Racina           | pag. 62          |
| primutempu         | » 61     | radíča           | 5, 62            |
| princhipali, vsic. | » 144    | Ragalbúto        | » 3 <sub>9</sub> |
| prudećći           | » 197    | ragatusu         | » 199            |
| prudu              | » 197    | ŕáisi            | <b>»</b> 46      |
| pruvénza           | » 61     | ťampa            | » 78             |
| puntaría           | » 78     | łancugghju       | » 62             |
| puntu, sost        | » 216    | fánnula          | » 79             |
| purè               | » 86     | ranugghja        | » 62             |
| purrítu            | » 61     | rapé             | » 86             |
| purtàli            | » 78     | raruñari         | » 62             |
| pusédda            | 91, 137  | řasúni           | 20, 62           |
| puséri             | » 61     | raú              | » 86             |
| putinzía           | » 205    | ŕazzína          | » 104            |
| putru              | » 61     | reddu            | » 62             |
|                    | Ī        | fedingottu       | » 86             |
| r                  |          | řicóćiri         | <b>»</b> 79      |
|                    |          | ridò             | <b>»</b> 68      |
| Ranni              | pag. 6   | riffa            | » 79             |

<sup>(\*)</sup> Questo r vibrato, che ci eravamo proposti di figurare con  $\ddot{r}$ , è stato, per difetto di segno tipografico, rappresentato con  $\dot{r}$ .

| liffari          |     | pag. | 79         | sanfasò pag.         | 86         |
|------------------|-----|------|------------|----------------------|------------|
| ríginu           |     | •    | 204        | sanguilentu, vsic. 🔹 | 197        |
| rimazzari .      |     | ٠    | 62         | Santućću »           | 23         |
| rináudu          |     | *    | 62         | sanzéru »            | 62         |
| ringanéra .      |     |      | 79         | sañari »             | 62         |
| ringu            |     | •    | 62         | sañía »              | 62         |
| rinnàli          |     | *    | <i>7</i> 9 | sapiri forti 🔹       | 165        |
| ripézzitu        |     | •    | 104        | sapituri »           | 78         |
| ripiliári        |     |      | 79         | sarćiri              | <i>7</i> 9 |
| ipilu            |     | •    | <b>7</b> 9 | satru                | 47         |
| ripizzatina .    |     | >    | 104        | sbancari »           | <i>7</i> 9 |
| ripustagghja     |     | >    | 62         | sbardu               | 79         |
| rispettu         |     | ,    | 161        | sberga               | 62         |
| i ispittiárisi . |     | •    | 161        | sbrïa »              | 62         |
| rispittusu .     |     | ×    | 161        | sbriári              | 80         |
| ritré            |     | »    | 86         | sbrinzari »          | 80         |
| riźżelu          |     | >    | 212        | sbrinzárisi          | 80         |
| riżżettitu .     |     | *    | 103        | sburdiri             | 185        |
| lizzúni          |     | *    | 62         | scačuni              | 5          |
| ruććéri          |     | *    | 62         | scaffa               | 32         |
| rutanća          |     | »    | 79         | scaffarrata          | 80         |
|                  |     |      |            | scagghjari           | 185        |
| s                |     |      |            | scagghjatu           | 185        |
|                  |     |      |            | scagghjuni           | 62         |
| Saccòsima .      |     | pag. | 32         | scaliari »           | 32         |
| saga, vsic       |     |      | 155        | scalùni              | 63         |
| saj <b>a</b>     |     | *    | 47         | scampari             | 63         |
| sammaturina      | •   | »    | 104        | scanćari »           | 186        |
| sampagghjún      | i . | »    | 79         | scánćitu             | 103        |
| sanári           |     | *    | 79         | scantari »           | 183        |
| •                |     |      |            |                      |            |

| scantu pag. 103          | sdúzziu       | pag.      | 94         |
|--------------------------|---------------|-----------|------------|
| scanu 80                 | sduzziusu     | »         | 80         |
| scarcagghjari . • 63     | seģģa         | *         | 63         |
| scarda 63, 206           | sékila        | *         | 47         |
| scarfárisi » 80          | sénia         | *         | 47         |
| scarfatúri • 80          | senza mai! .  | *         | 107        |
| scarnari • 185           | Serra         | >         | 177.       |
| scattari 63              | sfalliri      | *         | 186        |
| scattióla 32, 196        | sfari         |           | 185        |
| scatu, vsic » 196        | sfirmari      | <b>»</b>  | 185        |
| scommettiri, vsic. • 172 | sfirriari     | »         | 185        |
| scornu » 191             | sfracari      | »         | 80         |
| scorpu 152               | sfritu        | »         | 63         |
| scottu 80                | sfucari, vsic |           | 204        |
| scuffatu, vsic ». 147    | sgranćari     | *         | <b>8</b> 0 |
| scuma » 184              | sgorpu        | <b>39</b> | 152        |
| scupetta » 80            | sguarra       | *         | 63         |
| scupittiarisi » 80       | sicarru       | >         | 81         |
| scurćari 63              | sickirizzi    | *         | 63         |
| scurćatina • 104         | siddiari      | *         | 103        |
| Scurdiotu 33             | siddíu        | *         | 103        |
| scurfízziu » 64          | signu, vsic   | >         | 187        |
| scuru, agg 203           | silletta      | ))        | 80         |
| scuttari » 63            | sima          | *         | 32         |
| scramari 216             | siritína      | *         | 104        |
| scramu 216               | sirraccu      |           | 47         |
| scrapintari » 63         | skettu        | *         | 63         |
| screngnu, vsic. » 147    | skifu         | *         | 130        |
| sdari » 185              | skirmintari   | <b>»</b>  | 184        |
| sdirri jorna . • 64      | skittu        | *         | 63         |

| smammari            | 80,      | 185            | staju, stagghju.   | 169, | 179 |
|---------------------|----------|----------------|--------------------|------|-----|
| smannari            | <b>»</b> | 190            | stedda             | >    | 64  |
| Sofia               | >        | 35             | steri              | *    | 138 |
| sóggiru             | •        | 203            | stigghjùsu         | >    | 81  |
| soja                | *        | 8o             | stinćiri           | >    | 185 |
| sostancia, vsic.    | •        | 165            | stirruzzari        | >    | 18  |
| spaciu, vsic        |          | 222            | stracquari         | >    | 138 |
| spaććari            |          | 8o             | strafaláriu        | >    | 81  |
| spantari            |          | 183            | stranćéru          | >    | 81  |
| spantu              | 19       | 183            | strangu            | 64,  | 142 |
| spantusu            | >        | 183            | stranuttari        | *    | 81  |
| spanu               | *        | 32             | stratagghjari .    | *    | 81  |
| sparaggari          | »        | 63             | stratu, agg. vsic. | *    | 219 |
| sparari             | >        | 64 🗸           | stricari           | »    | 81  |
| sparrari            |          | 186            | strippa            | *    | 32  |
| spártiri            | *        | 185            | strittu, agg       | *    | 218 |
| spatanća            | *        | 18             | strúmmula          | >    | 32  |
| spaventarisi, vsic. | »        | 176            | strušari           | *    | 64  |
| spénziri            | *        | 86             | stuccari           | >    | 64  |
| smorcu, vsic        | •        | 190            | stujari            | *    | 64  |
| sparti              | •        | 192            | sturtigghjari .    | >    | 64  |
| spiári              | •        | 136            | suaré              | *    | 86  |
| spicari             | *        | 81             | subbattútu         |      | 64  |
| spiddizzatu         | »        | 81             | sucarru            | *    | 81  |
| spíngula            |          | 64             | succáru            | ×    | 47  |
| spiranzari          | » ·      | 81             | summuzzari         | »    | 37  |
| spirćari            | *        | 64             | suppiddizza        | *    | 64  |
| stacca              | »        | 8 <sub>I</sub> | supportu           | *    | 82  |
| staccunari          | *        | 81             | suprasartu         | >    | 82  |
| staćća              | "        | 64             | supratávula        | >    | 82  |

| supratuttu        | pag. 82          | tabútu            | 16, 48           |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| surfizziu         | » 64             | A model full      | 82               |
| surgi, s. m       | » 204            |                   | • 8 <sub>2</sub> |
| ~                 | • •              | - •               |                  |
| surra             | <b>»</b> 48      |                   |                  |
| surrucáta         | » 82             |                   | 82               |
| surtéri           | » 8 <sub>2</sub> |                   | 95 <b>,</b> 188  |
| surtu, agg. vsic. | <b>2</b> 05      |                   | • 48             |
| svinćárisi        | » 64             |                   | • 86             |
| •                 | 1                |                   | • 146            |
| , š               |                  | tastari           | » 182            |
|                   |                  | tavedda           | » 8 <sub>2</sub> |
| Šaccó             | pag. 86          | té!               | • 191            |
| šalabbá           | • 86             | tentari           | • 198            |
| šara              | • 47             | timpa             | 82               |
| šarra             | » 103            | timuña            | 32               |
| šarriari          | » 103            | tirabussó         | » 86             |
| šebba             | » 47             | tirraggéri        | » 82             |
| šeccu             | » 63             | tirraģģu          | » 82             |
| šerba             | » 47             | tirrozzu          | <b>8</b> 3       |
| šifu              | » 13o            | tirúni            | <b>»</b> 48      |
| sifuné            | » 86             | tis <b>tarútu</b> | <b>83</b>        |
| šimisa            | » 86             | trattu, vsic 2    | 00, 205          |
| šiñó              | » 86             | travirsari        | • , 83           |
| širari            | <b>»</b> 63      | trazzéra          | • 65             |
| šorta             | <b>»</b> 47      | tricki-tracki .   | <b>83</b>        |
|                   | 7"               | trínkisi          | <b>8</b> 3       |
| t                 |                  |                   | • 65             |
| •                 |                  |                   | • 197            |
| Tabarè            | pag. 86          | trizziári         | • 65             |
| tábbia            | • 48             | trizzola          | 83               |

| troffa       |   |   |      | 65         | l manaéan man 2m     |
|--------------|---|---|------|------------|----------------------|
|              |   |   | pag. |            | varcócu pag. 37      |
| trugghju .   |   |   | •    | 65         | varduni • 84         |
| trumpéri .   |   |   | 20,  | 65         | vena, vsic 160       |
| trunzu .     |   |   | >    | <b>6</b> 5 | Vicariotu • 33       |
| truppicare   |   |   | •    | 83         | vicu, vsic 219       |
| truppicúni   |   |   | •    | 83         | vinticcolu • 84      |
| truša        |   | • | •    | 65         | viólu 66             |
| truzzari .   |   |   | ,    | 65         | víppita » 103        |
| tuckjéna .   |   |   | •    | 83         | Virsériu • 190       |
| tummari .    |   |   | ,    | 65         | vistina 104          |
| tunnarotu.   |   |   | •    | 33         | vozzu 66             |
| tuppu        |   |   |      | 65         | vrazzu di mari. • 84 |
| turćuniárisi |   |   | •    | 83         | vuććéri 66           |
| tusellu      |   |   | ,    | 83         | vuććiria 66          |
| tuvéra       |   |   | ,    | 83         | vulantéri 84         |
|              | • | • |      | ••         | vultu, vsic 173      |
|              |   |   |      |            | vurpigghjuni . • 66  |
|              | u |   |      |            | vusa 66              |
|              |   |   |      |            | vuscagghja 66        |
| Una, pl      | • |   | pag. | 194        | vuscaggija           |
| urvusía .    |   |   | •    | 205        | _                    |
| usuréri      |   |   | ,    | 83         | Z                    |
| ušeri        |   |   | ,    | 66         |                      |
| uvéra        |   |   | ,    | 83         | Zà 66, 176           |
|              |   |   |      |            | zappagghjuni . • 79  |
|              |   | _ |      |            | zó 149               |
|              | V |   |      |            | zotta 49             |
| ::           |   |   |      | <i>i</i> 6 | ż                    |
| Vadduni .    |   |   | pag. | 66<br>66   | Z                    |
| vanedda .    |   |   | •    | 66         | 715                  |
| varagghju    | • | • | ,    | 84         | Záfara pag. 48       |

| żágara          |   | • | 48 | żaredda . |   |   | ,   | 48 |
|-----------------|---|---|----|-----------|---|---|-----|----|
| żaitúni .       | • | • | 48 | zimmíli.  | • | • | •   | 49 |
| <b>ża</b> mmára |   | • | 48 | żineffa . | • |   | . 3 | 84 |
| żarba           |   | • | 48 | żubbíbbu  |   |   | •   | 49 |

FINE.

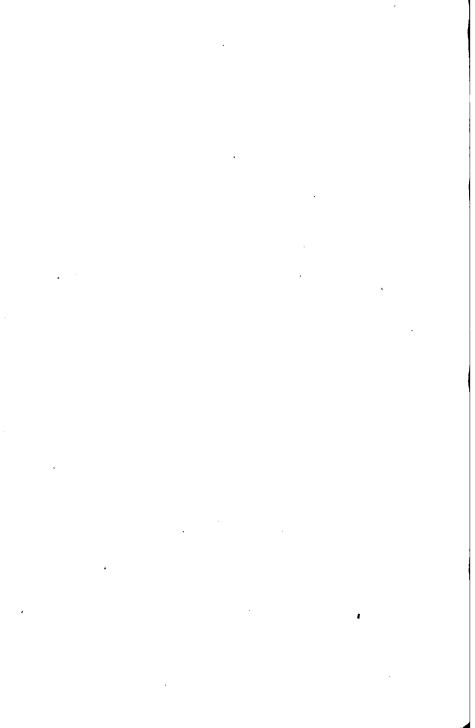

### INDICE

#### DEGLI ARGOMENTI TOCCATI IN QUESTO VOLUME



### Parte I.

# . CAP. I.

| S | ı. | Trascrizio  | one del   | mo         | derno  | si   | cilia | no    | •   |      | pag. | Ţ  |
|---|----|-------------|-----------|------------|--------|------|-------|-------|-----|------|------|----|
| S | 2. | id.         | del       | vec        | chio   | sici | lian  | . 0   | •   | •    | . >  | 7  |
|   |    |             |           | C          | CAP.   | II.  |       |       |     |      |      |    |
| S | ı. | Influenze   | esterne.  |            |        |      |       |       |     |      | ,    | 15 |
| S | 2. | Origine d   | el diale  | lto.       |        |      |       |       | •   |      | •    | 24 |
| S | 3. | Elemento    | greco .   | <i>'</i> . |        |      |       |       | •   |      | •    | 29 |
| S | 4. | id.         | arabo .   |            |        |      | •     | •     |     |      | •    | 36 |
| S | 5. | id.         | franco-j  | ro         | venza  | ile. |       |       |     |      | •    | 49 |
| S | 6. | id.         | catalan c | e          | casti  | glia | ıno   |       | •   | •    | >    | 67 |
| S | 7• | id.         | francese  | : 11       | soder: | no.  |       |       |     |      | *    | 84 |
| S | 8. | Processo a: | ssimilati | vo         | degli  | elei | nen   | ti si | rai | nier | i »  | 86 |

# CAP. III.

| § 1. Svolgimento interno del dialetto siciliano. pag. | 98  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Esempio di sviluppo morfologico »                     | 103 |
| \$ 2. Divergenze sintattiche (dal vecchio dialetto)   | 106 |
| \$ 3. id. fonetiche                                   | III |
| \$ 4. id. id. per l'j e pel lj, implicati             | 115 |
| Schema fonetico de' riflessi siciliani dell'j         |     |
| e del lj, implicati »                                 | 119 |
| \$ 5. Divergenze per processo assimilativo            | 122 |
| Parte II.                                             |     |
| Serie di scritture in dialetto vecchio sicili         | ANO |
| Codici sciclitani (sec. XII-XIII) pag.                | 127 |
| Canzone di Stefano Protonotaro (sec. XIII) . *        | 132 |
| Quaedam profetia (sec. XIV) »                         | 135 |
| La vita di lo beato Corrado composta per lo           |     |
| nobili Andriotta Rapi notixano (sec. XV)              | 157 |
| Vocaboli siciliani de' quali si fa cenno o si dá      |     |
| ragione in questo opuscolo »                          | 225 |

## **ERRORI**

## **CORREZIONI**

| Pag. | 32, | lin. | 15 | salvatica  | salvatico   |
|------|-----|------|----|------------|-------------|
| •    | 41  | *    | 2  | Française  | Français    |
| •    | 42  | •    | 14 | cánnata    | cannáta     |
| >    | 46  |      | 18 | piddemi    | piddemi     |
| •    | 48  | •    | 24 | zaredda    | zaredda     |
| *    | 51  | >    | 19 | forse;     | forse,      |
| >    | 59  | •    | 12 | munzeddu   | munzeḍḍu    |
| •    | 60  |      | 20 | pinzeddu   | pinzeḍḍu    |
| •    | 61  |      | I  | piricuddu  | piricuḍḍu   |
| >    | 62  | *    | 9  | reddu      | reḍḍa       |
| *    | 65  | •    | 7  | tizziari   | trizziari   |
| •    | 67  | •    | 1  | CATIGLIANO | CASTIGLIANO |
| •    | 91  | •    | 13 | ed         | ad          |

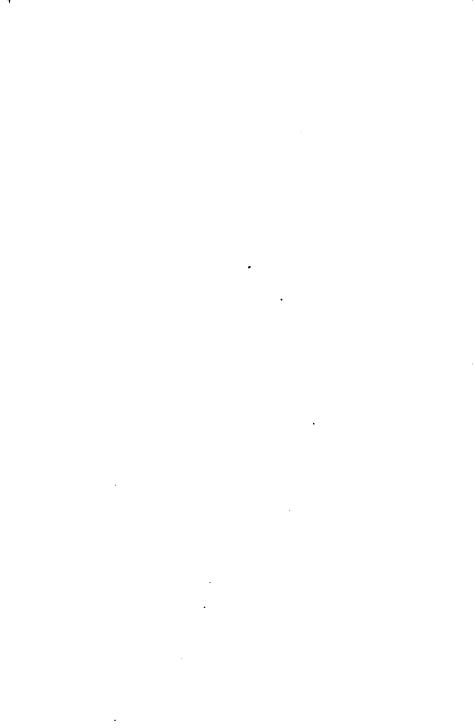

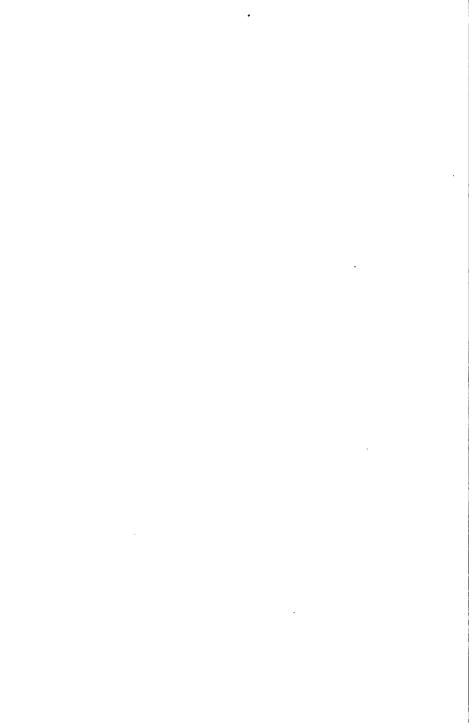

### DAWKINS COLLECTION



THIS WORK IS

PLACED ON LOAN IN THE LIBRARY

OF THE TAYLOR INSTITUTION BY

THE RECTOR AND FELLOWS OF

EXETER COLLEGE

OXFORD



